## DELLA CORNEIDE

## CANTO SETTANTESIMO

## ARGOMENTO

A Lete l'ombre van. Festeggia tutto
Il Ciel. Diserta Ulisse. In convulsione
Cade Giuno. De' Becchi al pian distrutto
Resta il Campo. Fa Elèna altra tenzone.
La Pronuba va in ira. Il labbro asciutto
Dissetan morte ed il suror. Si pone
La Fama in viaggio. Valor Cato spira.
Fugge il Re d'Argo, e Minòs siede, e tira.

Uai lieti plausi suonar fan le rive, E qual da varie parti intorno intorno Stuol s'affolla di genti, che giulive Affrettano co'voti il mio ritorno? Anche le piu severe e le piu schive Corrono a venerar l'Epico Corno, Ch'io per il vasto e duplice emissero Assiso in Pindo suonar sei primiero.

Tra la folla virile e femminina
Il primo che presentasi è Belsorte (1),
Ch'io sulla deliziosa Mergellina
A Partenope amai per mia gran sorte;
Egli è d'Ascra l'eroe, cui si destina
De'secoli a dispetto e della morte
Quell'immortal rarissima corona,
Ch'a' sommi Geni s'ossre in Elicona.

Saggio, amico cortese e liberale,
Ilare giusto affabile e sincero
Pompa egli sa d'ogni virtu sociale
Sprezzando i gradi e i titoli d'impero;
Oh s'al mio debil tergo avessi l'ale
Del suo vicin Marone e di Sincero (2)
L'orbe che mira il vuoto sasto in trono
Stupir vedrei della mia tromba al suono!

Seco è 'l Germano (3) suo, che tutte accoglie Le fraterne virtu nel nobil petto, E in mutua pace nelle proprie soglie Unito è a lui con prodigioso affetto; Non l'ignara grandezza in auree spoglie Egl'idolatra; con amico aspetto, Benche la sorte rea gli urti e gli opprima, Onora il merto, e la virtu sublima.

L'amabil Pacca (4) co'Belforti illustri
M'incontra, e spiega in volto il suo contento,
Il di cui sangue da'remoti lustri
Splende in grembo colà di Benevento;
Fra le scienze e le bell'arti industri
I giorni scorre, e a coltivarle intento
Lungi alle pompe ei già non segue l'orme
Di chi fra l'ozio e l'ignoranza dorme.

Ecco Berio (5) s'avanza in lieto ciglio
Co' tre Germani suoi; dolce trasporto
Mostrano a gara, ond'io per man li piglio
Qual uom che i sidi amici abbraccia in porto;
Con essi miro il giovinetto Figlio (6)
In cui vedrassi con stupor risorto
Nell'animar le colorite tele
Calabrese, del Sarto, e Rassaele.

O faggio incomparabil Genitore
Pasci nell' opra di tua nobil cura
L' anima grande e 'l generoso core,
Che tanti odierni Mecenati oscura;
Non l'orgoglio infingardo e sprezzatore
Siede là nelle tue splendide mura;
Abita solo in quelle soglie aurate
Coll'amicizia l'ospitalitate.

8.

Campolongo (7) fra l'ilare clamore
Che intorno s'erge onde n'ho un gaudio estremo,
Si mostra, ei che gran critico e ofatore
Stanca dinanzi all'are il Dio supremo;
In Ascra caro alle Meonie Suore
Le siamme immortalò di Polisemo (8)
Coll'ire di Satàn, quando da un zelo
Beato spinto, i passi ei vosse al cielo.

Vedo fra molti il mio dotto Cestari (9)
Che in fresca età tanti canuti avanza;
Seco è Grimaldi (10) di talenti rari
Che dell'uona scrisse sull'ineguaglianza;
Vedo Malena (11) pur fra miei piu cari
In dolce affabilissima sembianza;
Caputo incomparabile (12) è con esso.
E'l gentil Mischeroux (13) li viene appresso.

0.

Il celebre il profondo Filangeri (14)
M'incontra, la cui fama or suona tanto,
Ond'Europa stupisce, e i Franchi alteri
Sopra di Montesquieu li danno il vanto;
In mezzo a' miei piu sidi amici e veri
L'amabile Targioni (15) or vienmi accanto,
Ei che in sublimi e virtuosi modi
Meritar vuol non ascoltar le lodi.

A 3

Il grato core al nome tuo si scuote Soavemente: dolce si rammenta Quant'operasti, e ch'obliar non puote, Ond'n'è l'alma mia paga e contenta; Gode ch'alle suture età rimote Passi la tua memoria, e che si senta Fra i nipoti encomiar quella virtute Che pronta mi apportò speme e salute.

D'Angora (16) presso a questi amici e quelliAd abbracciarmi fra 'l piacer s'affretta;
Segue i suoi passi il caro mio Durelli (17)
Con Marianna (18) sua sida e diletta;
Crispo (19) che adorno di si rari e belli
Nobili pregi, onde talor mi alletta
La soave memoria, in dolce volto
Ha verso me l'amico pie rivolto.

Mi si presenta infra la lieta schiera
L'Argivo Capitan Protospataro (20)
Dotto, gentile, e d'anima sincera,
Cui delle Muse il Santuario è caro;
Veggio al suo sianco il Prence di Butèra (21)
Di bontà di dolcezza esempio raro,
Che immitando gli eccessi Atavi suoi
È' lo splendor de'Siciliani Eroi.

Angelio (22) corre celere fra tanti,

Ei che abbellì con nove grazie e vezzi

Di Plauto i carmi, e seco stammi innanti

Vargas (23) ch'io sempre sia ch'ami ed apprezzi;

Degli orgogliosi nobili ignoranti

L'avite glorie ad ostentare avvezzi,

Gli esempi aborre, e in placida dimora

Partenope sua patria illustra, e onora.

Il mio Planelli (24) ah non m'inganno! è questo Ch'al sen mi strigne in amoroso aspetto; Cortese, umile, affabile, modesto La tenerezza ispira ed il rispetto; Mentre nel di lui sen pago mi arresto, Ecco, io dico, il politico persetto, E il prosondo Filosofo, che serba Quanto l'Italia mia sar puo superba.

Calzabigi (25) la cui sama risuona
Altamente sull'Istro e sulla Senna,
A un soave trasporto s'abbandona
Or ch'approdai sulla Pegasea antenna;
Febo tra le sue Muse in Elicona
Per esempio e per guida altrui l'accenna
Quando, il coturno tragico calzato,
Ci ssorza a lagrimar d'Orseo sul sato.

L'illustre ed erudito Gaetani (26)
Pur comparisce, egli ch'uguale ha il core
Al nobil sangue, e in mar degli Ottomani
Fu su i legni Meliti un di terrore;
Ei degli Eroi Gerosolimitani
Come duce primier, l'alto splendore
Magnanimo sostenne, e in sen di pace
Or fra l'Aonie Dee seder li piace.

Al di lui sianco verso me s'asserta
L'amabil sua Nipote (27), inclita Dama,
Che dall'Epica Musa si rispetta.
E d'eternarla avidamente brama;
La bell'arte d'Apollo è a lei diletta,
E i Delsici Cantori accoglie ed ama,
Per cui scorrendo alle scienze appresso
I chiari giorni, è d'alto onore al Sesso.
A 4

Ebro di bella gioja ecco distende
Il soave Bertola (28) a me la mano,
Il cui tenero stil dolce sorprende,
E grato suona in ogni lido estrano;
Fra le Grazie e i Piaceri Ascra egli ascende
Fiori spargendo sul Cantor Germano,
Mentre in grembo alle chete onde Tirrenne
Caro plauso li san Ninse e Sirene.

20.

Ma dal Partenopeo felice suolo
Gente amica non movesi soltanto;
Fin dall' insubria un sesteggiante stuolo
Verso me corre, e mi s'affolla accanto;
Landriani (29) io veggio che'l primiero volo
Animò gia dell'Epico mio Canto,
Fisico industre ed ottimo censore,
Fisoso, e prosondo osservatore.

Seco mi abbraccia il mio diletto Biumi (30)
Di criterio finissimo dotato,
Ch'al pregio degli onesti aurei costumi
Quel d'amico sincer tiene accoppiato;
Con essi Perabo (31) ridente i lumi
In me raccoglie; Perabo ch'ornato
D'allor Febeo fra tanti Vati e tanti
Dell'Italo coturno accresce i vanti.

22.

Ecco Amoretti (32) di cui parla ancora
Estatica la Parma; ecco il gradito
Soave (33), onde Milan tanto si onora,
Ei ch'è sì noto nel Castalio lito;
Ecco Porta (34) la cui memoria ognora
Mi sarà dolce, ed ecco a questi unito
L'amabil Sartirana (35), e in Odoardo (36)
Il sido amico, al par sisso lo sguardo.

## SETTANTESIMO

23.

Sin dell'Adda da' fertili confini

Movesi ad incontrarmi un stuol festoso;
Scopro in quello il benesico Martini (37)
Cortese, saggio, onesto e generoso;
Con esso viene il Medico Grissii (38)
Cui sì diletto è'l coro armonioso,
E l'amabile Andrea (39) seco ha condono
Fugazza (40) esperto, ilare, grato, e dotto.

D'Adria non men da' gloriosi e invitti
Lidi sra i plausi onde n'echeggia il mare,
Corre verso di me la nobil Gritti (41),
Dama di doti luminose e rare;
Ella i sommi animo divini scritti
Del gran Frugoni, e al sianco suo poggiare
Seppe d'un estro fervido sull'ale
Ov'ha'l Genio Febeo serto immortale.

Dolc'ella volge alla mia Musa i lumi,
La protegge l'abbraccia e l'accarezza,
E cogli affabilissimi costumi
Consonde il sasto vil che nulla apprezza;
Fa che l'invidia non si desti e allumi,
Barbara siera all'empie strodi avvezza,
Ed agl'insetti rei mossi a'miei danni
Sa con libera man tarpare i vanni.

Stratico (42) l'accompagna, e ugual pensiero
Con lei della mia gloria egli si prende,
Stratico ch'all'Ascreo seggio primiero
Per man del merto e di virtude ascende;
Di Libertà nel sortunato impero
Adria paga ver lui le braccia stende,
Adria ch'a'sigli suoi sregia la chioma
Emulatrice celebre di Roma.

Ma forz'è ch'io di tanti amici miei
Dall'accoglienze tenere mi toglia
Calar dovendo a'lidi Acherontei
Misere sedi dell'eterna doglia;
Sciormi dalle lor braccia io non vorrei,
Pur convien che i be'vincoli discioglia;
Ma presto, appeso l'Epico mio Corno,
Cari amici io sarò da voi ritorno.

Io già doveva in prima aver descritta
La cheta notte, che dall'urna nera
Sul cocchio versò l'ombra umida e sitta
Nel Becco regno ove Minosse impera;
Piu d'una stella al cavo ciel consitta,
E Cintia assai piu lustra d'una spera
Non men dovea descrivere copiando
Quei che cantaro e Gottossedo e Orlando.

Sull'orme loro adesso una pittura
Son'obbligato a far qui dell'Aurora,
Che fuori uscì, poiche con somma cura
Assettò il crin, che di sua mano insiora;
Col bel volto rallegra la natura,
Il di cui verde grembo orna e colora,
Ma cert'altre nature non sa liete
Ch'amano l'ombre tacite e segrete.

30.

Ecco mi trovo nello stigio averno
Ove Crispone Pirro e Diomede
Guatano accesi da un surore interno
Zema, Euridice ch' ivi stanno in piede;
Fra i gesti rei d'un ingiurioso scherno
Non temon di Caronte che li vede,
E spinti tutti e tre da rabbia estrema
Vibransi contro d'Euridice e Zema.

Ombre Becche Cornute (urla Caronte)
Entrate in barca; d'aspettar son stanco;
Ma quelli nel crollar l'acrea fronte
Ruotando vanno il braccio destro e'l mance;
Le due spose benche s'arretrin pronte,
Colpite sono al tergo al capo al sianco,
Nia il viril pugno che le tocca e trebbia
Non nuoce al corpo lor d'aria e di nebbia.

32

In quell'eteree masse ed urta ed entra
Fendendo e volti e corpi in varia forma,
Ma il corpo benche mozzo, non si storma;
E il volto benche infranto, non si storma;
Ogni parte nel suo luogo rientra,
E unita prende la primiera forma;
Un'aerea colonna in egual foggia
Rotta si riunisce, e sempre poggia.

33.

Caronte che di attendere si stussa,
Sul lido sceso, il piatto remo impugna,
E la dove seguiva la barussa
Fa che sull'ombre sibilando giugna;
Mentre il vecchio surio o e mena e sbussa,
I tre spettri ritengono le pugna
Costretti dal destin, loro malgrado,
In barca a valicar di Lete il guado.

34.

Entrano nel battello accio condotti
Sian nel Flegetonteo regno infelice;
Benche offesa non l'abbiano i cosotti.
Pur ne freme la barbara Euridice;
A Diomede vicin de'scappellotti
Dà sulla nuca, ed ei l'alta cervico
Piegando, la di lei leggera pancia.
Col dito ohe sa uncin le preme e aggancia.

Zema ch'è insiem cogli altri in barca entrata, Stassene sulla prora sola sola; Sembra a vederla assai mortificata. In un'aria di semplice sigliola; Siccome ella è da capo a pie spogliata, Non usandosi gonna o camiciola. Di morte in la regione tenebrosa, Della sua nudità par vergognosa.

Con una man la via d'amor si tappa,

E l'altra adombra la duplice poppa,
Che dal coperchio sopra e sotto scappa
Per la ragione ch'è abbondante e troppa;
Caronte mentre co'due pugni aggrappa
Il remo, e solca senza vento in poppa,
Zema guata, ed esclama: ovia la trippa
Scopriti sudicissima silippa.

Ma chi dall'ime Acherontee caverne
Mi chiama e grida: il penetral dolente
Delle fumanti regioni Inferne
Lascia, ed ascendi alla beata gente?
Apollo è questo, e già delle superne
Sfere ei m'avanza sul sentier lucente;
Io di suggir Cocito assai contento
Sull'orme sue fendo le vie del vento.

Mi accosto appena al fulgido confino
Ov'eterna è la vita ed il piacere,
Che ascolto piu d'un'arpa e d'un violino
Con bassi Corni trombe e traversiere;
L'arrivo di Lucrezia e Collatino
Per sessegiar sulle celesti ssere,
Giove sè dell'olimpo a manca e a destra
Una lunga schierar divina orchestra.

Frammischiate con bell'ordine a questa
Assise stan le Deità cantanti
Come appo l'are avvien ne'dì di sessa
Onde onorati son martiri e santi;
Euterpe cinta da pomposa vesta
Piu in alto siede, e guida i suoni e i canti
Un cartoccio impugnando colla bella
Eretta man, qual mastro di cappella.

4C.

Un coro in lode de' divinizzati
Cantano i Numi, in cui la fe l'affetto
Lodasi de' due santi Conjugati,
Che abbracciando si vanno in lieto aspetto;
Saturno ch'è nel ruolo de'castrati
Vi eseguisce a eccellenza un bel versetto,
Che Ganimede fra 'l canoro stuolo
Accompagnando va col slauto a solo.

41.

Il Frigio dunque il Nume infopranato
Segue col flauto, e come l'arte addita,
V'accotta il gonfio labbro delicato
Alternandovi fu le curve dita;
Nel cavo sen spirando il molle fiato
N'ha'l muto legno armoniosa vita,
Mentre la miturata e tacit'ora
V'entra, vi scorre, ed esce poi sonora.

42.

La dotta Euterpe il suo cartoccio intanto
Tenendo in moto, dalla partitura
Innalza gli occhi sol di tanto in tanto
Allor che 'l tempo parte, e lo misura;
Ella il flauto cosi meschiato al canto
Di sostenere e regolar procura,
E se alcun corre o arretrasi in cammino,
Piu batte il soglio sopra il tavolino.

Dopo il versetto di Saturno, un coro Generale intuonaro i Numi uniti, E Giove stesso pur cantà con loro Onde ciascun lo seguiti ed immiti; Momo non meno in usignol canoro Cangiatosi, qual suole ne' fioriti Campi di Maggio il musico ragliante, Stuona, e assorbando va l'orecchie sante.

Piu d'una volta Euterpe gli accenno O di partire, o non stuonar cosi, Ma col capo alla Dea rispose un na, E ad assordare i timpani segui; Il sommo Giove alsin s'impaziento, Ed interrotto il canto, taci li Pian pian li disse; pur sua benedetta Voce ancor bassa, parve una saetta.

Momo quantunque sia siero e cocciuto,
Aspettar già non volle la seconda,
Onde il partito prese di star muto,
Ma pur sorz'è ch' al Dio sra se risponda;
Se a te (borbotta il vecchio) è dispiaciuto
Il canto mio, non sia che mi consonda;
L'età recenti mostranci e le vecchie
Che sempre i grandi ebbero grandi orecchie.

Palla e Giuno, ficcome abbiam narrato,
Alla facra funzion non fur presenti,
Perche di Pirro e Diomede il fato
Con quel degl'altri Achei le sea dolenti;
Dopo che da Superni celebrato
Venne in mezzo agl'armonici concenti
Il merito de due sposi fedeli,
Silenzio impese il Regnator de cicli.

Onde compiere il rito, si dovea
Far libare alla Coppia fortunata
Il divin latte, e Giuno lo suolea
Fornir, qual vacca in ciel privilegiata;
Allor ch'ad onta della strega rea
Fu la salma d'Alcide immortalata,
Esta all'invitto Eroe la mamma porse;
Ben mi stupisco ch'ei non glie la morse.

Giove per piu mortificar la moglie
Onde tentar che torni alla ragione,
Vuol fra le Dive dell'empiree soglie
Che Vener faccia quel che sea Giunone;
Ciprigna ubbidiente ecco si toglie
Dinanzi al petto il roseo mantiglione,
E agl'avid'occhi de' Celessi scopre

Di natura le due mirabil opre.

Marte che già da un pezzo su disciolto
Da'lacci sra cui strinselo il Sovrano
Dell'universo, con servido volto
Brama su quelle stendere la mano;
Ercole il ciglio vi tien su raccolto,
Nè sa di men l'alato Dio mezzano;
Giove pur col suo scettro le saluta;
Momo le sbircia colla lente, e sputa.

Con il Tonante dalla parte destra
S'approssiman Lucrezia e Collatino
A Venere che ha posto alla sinestra
Il capezzolo tinto di rubino;
Fiocca caduta sopra balza alpestra
Cede al candor del petto suo divino,
Che sermo e sodo non è uguale a quello,
Che abbisogna di braca o di puntello.

Mentre in Ciprigna ognun tien la pupilla Ferma, e taciti stanno gl'Immortali, Fra l'indice ed il medio la papilla Mett'ella, ù capo fan molti canali; Da questa il latte pe'suoi fori sprilla, Ch' or per dritti sentieri or trasversali Nelle poppe raggirafi o s'avanza Delle glandule dentro alla fostanza.

Nelle glandule istesse essendo astretto Ad arrestarsi o a camminar ben lento, Di fangue (43) egli si cangia in candidetto Umor con ammirabile, portento; E' allora che le glandule (nel petto Separato ch'ei fu) lo portan drento A piu condotti, che strada si fanno Nel pingue ammasso, e alla papilla vanno.

Premendo Vener la mammella, schizza Su i labbri de' due sposi il bianco umore; La brama in molti una tal vista attizza, Che pur viva risente il Dio Motore; Mercurio ingozza; a Marte in pie si drizza; Ed Ercole non men ferve d'ardore; Sorpreso Momo in fingersi da un tronco Nodo di tosse, venir fassi l'onco.

Quando libata ebbe la Coppia amante Già immortalata, il divin latte, Giove Mostra ad essa un pianeta siammeggiante, Poi le temute auguste labbra move; Alme fedeli, alme felici e fante Raro esempio d'amor, mirate dove Il fato in questa region superna Vi destinò fulgida sede eterna.

· Quell'

Quell'astro, donde luminosa pioggia
Spandesi, e piu brillar sa'l cielo intorno,
Astro-che su gli eterei cerchi poggia,
V'appresta adesso un placido soggiorno;
In lui Lucrezia e Collatino alloggia
Diranno i Numi, ed i mortali un giorno
Cui'l vostro noto sia lieto destino
Lo nomeran Lucrezia e Collatino.

Fra gli aftri ed i pianeti erranti accolto
Che s'aggirano intorno al firmamento,
Al fottoposto globo l'aureo volto
Ei mostrerà nel secolo ottocento;
L'astronomo tenendo in lui raccolto
L'occhio coll'cristall'ottico, ed attento
Contemplando le susgide sue chiome,
Allor sia che li porga il vostro nome.

Liete dunque vivete alme immortali,

E fra i piaceri piu soavi e cari
D'interminabil vita, i vostri mali
Scordate, e i giorni tormentosi e amari;
L'un Sesso e l'altro in mezzo a conjugali
Vincoli casti ad ammirarvi impari,
E vegga qual su questa empirea sede
Abbiam premie e corona onore e sede.

Musa perche staccar gli occhi non puoi Dai fortunati sposi, ora che uniti Passano al lor pianeta? i vanni tuoi Movi; forz'è tornar su i Becchi liti; In Cornoporto ove fra i Greci eroi Sta il Rege d'Argo, con i pie spediti Discendi, e sappi or che t'affretti meco Che la merenda in un cessin ti reco.

Poiche Toante al tronsio Re narrò

La rotta degli Achei, piu d'un guerrier
Che dalla rabbia semminil scappò
Per prodigio su questo o quel sentier,
Che Pirro con Diomede al suol spirò
Sparse, e pur troppo annunzio tal su ver;
La consusson nel Prence allor piu crebbe,

E del grand' infortunio affai gl'increbbe.

6o.

Pentissi invan d'aver lasciati uscire
Gli eroi dal campo; in questo gli è recato,
Che Ulisse non poteasi rinvenire
Mentre tacitamente era scappato;
Menelao ch'a seder stassene a udire
Nove sì tristi, col capo appoggiato
Sopra d'un braccio in volto egro ed afflitto
Ora tentenna il manco ora il pie dritto.

Rotto il filenzio, sospirando esclama:
Fratello mio comprenderete adesso
Cio ch'aspettar si dee l'uomo che brama
D'inutil sumo inebriar se stesso;
Bugiarda non possiam chiamar la sama,
Ah sì pur troppo è ver quant'è successo!
Pirro e Diomede caddero, e lo stuolo
Ch'ambo guidar, non men disteso è al suolo.

Il furbo Ulisse cheto cheto il piede
Mosse dal campo, poiche andar smentite
Quelle chiacchiere a cui prestammo sede,
Benche da un labbro menzognero uscite;
Chi a un ciarlatano reo s'assida e crede,
Le sue speranze ognor vedrà schernite,
E di piu quando un vil ciarlatanismo
In alleanza entrò col bigottismo.

Voi che'l vostro fratel di temerario
Tacciaste quando vi parlò sincero
Quasi stato soss'ei di sangue vario,
Perche dell'armi avete qui l'impero,
Che direte? Che vi ho nel tasanario
Dico e sostengo (Agamennone altero
Esclama sempre uguale a un pallon grosso);
Quando meco son'io, che temer posso?

Se caddero (egli segue) al pian gli Argivi, Ed i lor Duci giacquero con essi, Cio avvenne sol perche di noi sur privi Sdegnando di pugnare a me sommessi; Di tanta audacia in pena suggitivi Parte ne andaro, e restar altri oppressi; Per l'esempio comun giova che cada Chi diseso non è dalla mia spada.

Quando all'armate semmine il mio campo Presenterassi, aperte in un baleno Resteran le meschine, e vano scampo Cercheranno prostrate in sul terreno; Ilio il provò quand'io di sdegno avvampo Se'l mio suror capace sia di freno, Nè adesso fia ch'io mi sgomenti o stracche In smembrar mille troje e lupe e vacche.

Circa ad Ulisse poi che via scappò
Con scandalo e con tanto disonor,
Nelle mie mani subito l'avrò,
E punirollo come disertor;
Sopra una panca stender lo farò
Nulla badando al regio suo decor,
Indi scosso da un legno a precipizio
Servirlo come va vuo nel servizio.

Вº

Cio detto, fa che subito chiamato
Venga Aloo quel terribile gigante,
Che nel suo campo già comparve armato
D'un' Argiva tribu sier comandante;
L'uom bestiale s'è tosto presentato
Col nerboruto corpo torreggiante,
La di cui testa sinisurata eretta
Cozza del padiglion nell'alta vetta.

ნა.

Tosto vanne (li dice) sulla traccia
D'Ulisse che suggì, qual suol da seccia
Nato un vil sante, che diserta in saccia
Dell'oste pel timor che in lui se breccia;
Con quelle gambe lunghe e quelle braccia
S'egli ancor sosse di razza Libeccia
Raggiungerlo potrai prima che in mezzo
Al ciel sia Febo, sorto già da un pezzo.

L'ordine udito, a ricercar s'affretta
Il tremendo Gigante l'Itacese,
Che con levriero pie se la zampetta,
E ver la capitale il sentier prese;
La tema che talora i duci umetta,
Velocissimo e pronto Ulisse rese,
Che per esser piu svelto e piu leggero
Deposto avea l'usbergo ed il cimiero.

70.

Se poi saper poteva che le spalle
Di scoprirli cercava Aloo seroce,
Che in quattro salti ogni piu lungo calle
Divorava con passo ampio e veloce,
Oh allora sì che le materie gialle
Sbucate li sar'an dall' ima soce,
Ma buon per lui che nova tal non seppe,
Nè il vigore gli uscì dallo zio peppe.

Per altro in sospettar che dal Re d'Argo Inseguito e cercato egli non sosse. Batte il sentier men cognito e men largo, Ed attraversa boschi, e salta sosse; Allor ch'a riposar l'invita il margo Dopo che tanto egli ha le gambe mosse, Quantunque di sudor molle e ssinito, Ceder non osa al lusinghiero invito.

72.

Non meno un timoroso lupacchiorto
Che da'veltri seguito affretta il piede,
Di galoppo sen corre, e non di trotto
Per vie ritorte ov'orma non si vede;
Se agna o torello si presenta al ghiotto,
A così dolce tentazion non cede,
E suggendo piu celere e piu sorte
Vinta e la gola dal timor di morte.

Ma rivolger da Ulisse io deggio il Canto,
Che dee pur anco sgambettare assai;
Il luminoso Apollo in ciel frattanto
Sempre piu dissondeva i caldi rai;
L'aurora cinta dal suo vario ammanto
Ogni sentier gli avea ceduto omai,
Essa che coll'odorosetta destra
Ad incornar Titon su maestra.

Or che la Musa altrove s'è drizzata,
Innanzi a'di lei lumi si presenta
Di Cartismandua la vittrice Armata
Ancor del sangue Achèo molle e cruenta;
Nel campo dell'Assira è ritornata
Penelope con Tullia, a cui rammenta
Dell'estinta Lucrezia l'armatura
La di lei morte, e la di lor sventura.

Semira fra gli evviva universali
Cartismandua e le sue compagne accolse,
Che le offrirono al pie le marziali
Armi che la lor mano a' Greci tolse;
Vedendo di Lucrezia le ferali
Insegue, la Regina assai si dolse,
E su colta non men da doglia estrema
La morte udendo d'Euridice e Zema.
76.

Dopo che Cartismandua e ogn'altra sposa
Ch'ebbe parte all'onor della vittoria,
Si se cavalieressa della rosa
Da Semira, perch'abbia e premio e gloria
Colei che si addimostra valorosa,
D'eternare or bramando la memoria
Di quelle che morir co'Greci in guerra,
Fece un gran monumento erger da terra.

Del campo a tergo ove poggiar si vede
Facile aitura in segregata parte,
Con quell' ingegno ch' ogn' ingegno eccede
Da lei su eretto con gran pompa ed arte;
Busto scudo e cimier di Diomede
Vi pendevan nel centro, e intorno sparte
Vedevansi in piu gruppi di trosei
Falci lance e loriche degli Achei.

Indi accio si comprenda e che si ammiri,
Tai note al pie v'incise in Greco stile:
Semira la Regina degli Assiri
Questo inalzò al valore semminile
Ed all'emole invitte di Tomiri
Monumento d'onor, franto il virile
Fasto Acbéo. Passegger la fronte abbassa,
Venera l'ombre gloriose, e passa.

Mentre nel Cornifacio accampamento
Cio s'eseguiva, Aspasia che postata
Era su i monti, vede in un momento
Nel pian globi di polve sollevata;
Poiche alcun poco dissipolla il vento,
S'accorse ch'appressavsi un' Armata,
La qual venta con marce presse e pronte
Del campo amico ad assalir la fronte.

Tosto all' Assira ne mandò l' avviso,
Che non avendo inteso a sordo, corse
Sulle trincere, e con il ciglio siso
Del nemico vicin presto si accorse;
Della battaglia il segno all' improvviso
Suonò nel campo, e subito a disporse
Andò Semira, accio ben ricevuti
Sian dalle genti sue gli eroi Cornuti.

Avendo un militar Configlio unito
Per decider se dessi in le trincere
Attendere il nemico, stabilito
Fu di spedirli contro alquante schiere;
Ma il campo ch'era cosi ben munito
Il Consiglio cangiar sè di parere,
Onde risolto venne che si dee
Attender l'oste Becca in le trincee.

In disesa di queste la Colonna

Quarta prescelta dall' Assira venne,
Che Fredegonda la Francese donna
Comanda, ella che qual su si mantenne;
Le altre soggette Generale in gonna
Son Livia che Tiberio orno di penne,
L'Ateniese Damon, Celsa, e Drusilla,
E con esse sdegnosa appar Plautilla.

Colle Tebane sue v'è Antiope vaga,

E in mezzo alle Macedoni appo questa
Stassene Olimpia, che non anco è paga
D'aver pugnato e siera erge la testa;
Cleopatra cui solo il letto appaga,
Le trincere a disendere s'arresta
Cinta dalle sue semmine Egiziane,
Indi Timea ne vien colle Spartane.

Chelidonide pur seco si vede,

E appo le Lacedemoni l'Ibèra
Altomira ritiene irata il piede
Fra la sua Balear seminea schiera;
Ad Altomira Plotina succede,
Ch' alle Babbilonesi armate impera;
Geonide è l'estrema Capitana
Non men dell'altre invitta cortigiana.

85.

Mentre Semira in ordine marziale

L'altre cinque Colonne unisce e stende,
Convien ch'adopri le Poetic'ale

E che abbandoni le mulièbri tende;
Là dove de'Cornuti il Generale
Di bell'ardor sra i suoi guerrier s'accende,
Gia m'avvicino, e al suon di piu d'un Corno
Cesare io veggio in groppa al liocorno.

86.

Ben discoprendo le trincere ostili,
All'esercito Giulio ordina l'alto
Accio riposi pria ch' a' semminili
Ripari diasi un generale assalto;
Frattanto come sogliono in simili
Casi i duci operar, sopra d'un alto
Promontorio sen va, dond'egli puo
Scoprire il luogo ù l'oste s'accampo.

L'accompagna Pompeo con Ottaviano Severo con Aurelio, ed a lui fanno Corteggio Errico quarto, il buon Trajano, Con piu d'un General Gailo e Britanno: Marcantonio e Lucullo col Sovrano. Macedone Filippo al par li vanno Al fianco rispettosi, e fin lo stesso Macometto vi sta tutto sommesso.

Dopo che Giulio riconobbe il fito, Siccome egli non era un Rodomonte, Che degli altri il parer disprezza ardito. Cosi a' Duci parlò sereno in fronte: Il campo di Semira è sì munito, Che assaltato esser puo solo di fronte; Arte è d'un capitano esperto e saggio Il sapere accampar con tal vantaggio.

Fabio tra nostri forse pochi uguali Ebbe in quest'arte; un capitan che sa Scegliere i posti, agl'impeti marziali Argine oppone, e rispettar si fa; Ma cinto da sì prodi Generali E ch'ignora di voi tal verità? Meco a ragion dunque ciascuno ammiri La Regnante famosa degli Assiri.

Pria che di fronte il campo nostro assaglia Le nemiche falangi, udir desìo Il pensier vostro, e qui nulla vi caglia D'opporvi francamente al parer mio; Che l'oste osi lasciar per dar battaglia E ripari e trincere, non poss'io Crederlo mai, nè che si attenda io stimo; Un Duce ad assalir sia sempre il primo.

Ognor contrario a'vani indugi io fui;
La prontezza disanima sorprende
Un inimico, che tra i guerrier sui
L'aggressore a pie sermo e vede e attende;
E'un assioma ben palese a vui,
Che men coraggio ha quel che si disende
Di lui, che fra la speme e la baldanza
Contr'un' Armata ostil corre, e s'avanza.

92.

Dunque cred'io che debbasi assalire
Senz'altro indugio la nemica gente,
Ma come dissi, bramo pria d'udire
Se'l comun parer vostro a cio consente;
Niuno de'duci osò di contradire
A un così esperto Capitan prudente,
E ad una voce con sommesso ciglio
S'unir con Giulio, e sciolto su il Consignio.

93.

Mentre dall'eminenza ov'era asceso
Calava il nostro Imperator Romano,
Dopo che gli ebbe il destro braccio steso,
Cosi disse ridendo ad Ottaviano:
E bene o siglio come in petto acceso
Il cor ti senti? hai tu pronta la mano?
Che abbiamo da sperar? non già su i letti
Offrir si deve alle Cleopatre i petti.

94.

Altra pugna altr' acciaro in marziale
Arena oggi ci attende; e dolce in viso
Cosi parlando, placido e giojale
Mosse le labbra affabili in un riso;
Non men pria del constitto di Farsale (44)
A Cassinio che in campo restò ucciso,
Giulio rivolto, li cercò sereno
Se speranza e valor nutriva in seno.

Nel punto che Severo se ne gia
Dietro a Cesar cogli altri Generali,
Non so come egli cadde sulla via,
E tai cadute ognor suron fatali;
Antigono (45) nel tempo che sortia
Dalla tenda pur cadde; agl'immortali
Ei chiese allor la morte o la vittoria;
Ma che ucciso restò narra l'istoria.

96.

Severo per tal cosa non si assigge,

Nè il suo valor dal di lui petro sugge;
Un cor sorte temer non sa di Stigge,
Nè per gli auguri rei gela o si strugge;
L'alme vili soltanto e l'alme bigge
Della morte il timor conturba e adugge,
Ma nell'uom giusto che in eroiche sogge
Segue virtu, non sia che tema allogge.

57.

Cesare intanto che assalire anela
Il trincerato Campo semminino.
Gli ordini necessari egli disvela
Ad ogni Generale a lui vicino;
Della battaglia l'ideata tela
Espone ad essi, e ognun l'eroe Latino
Seconda, approva, e fra se non dispera
Che sconsitta n'andrà Semira altera.

Prima di tutto il Corpo di Riserva
Forma colla legione Marcaurelia (46),
Mentre prudenza vuole che non serva
Nell'assalto chi amb la contumelia;
Siccome in tal legione si conserva
Lo sceltissimo sior della Cornelia
Viril razza contenta e volontaria,
Esser dee poco siera e sanguinaria.

All' Aurelia legion Cesare unisce
Quella che comandata è da Severo,
Da Severo che qual siglio ubbidisce
L'Imperatore padre suo non vero;
Poiche di contradir mai non ardisce
A qualunque d'Aurelio o cenno o impero,
Teme che se l' Aurelia suggir veda,
La Severa non men s'arretri, e ceda.

ICO.

Per altro a' fianchi delle due legioni,
Onde fian dostenute in ogni evento,
Di Tedeschi egli pon due battaglioni
Con aste e pali a entrar pronti in cimento;
Ottocaro che 'l soglio in le regioni
Boemiche ebbe un di, vigile e attento
E'il loro duce, che in la destra ha un nudo
Tagliente serro, e a manca erge lo scudo.

Poiche l'Imperatore in una data/
Distanza la Riserva allineò,
Ogni macchina a quella su affidata,
Che in vece de' cannoni un di si usò;
Poscia l'intera Cornigeria armata
In ordin di battaglia egli postò;
E sul veloce servido liocorno
La speme ed il valor desta all'intorno.

102.

In due linee l'esercito distende,

E queste da'Roman si nominaro

Acies prima et secunda, e cio pretende

Modesto di Frontin celebre al paro (47);

Dallo Scrittor Vegezio (48) si comprende

Che in ogni acies o linea squadronaro

Tre file: nella prima i loricati,

E i triari nell'altre cogli astati.

103

Nell'acies prima la terza coorte (49)

Forma della legione il centro; al destro
Lato la prima ita, tutta di forte
Eletta gente, e la quinta al sinestro;
Questa è pur tutta di guerrier che morte
Ssidan con braccio nel pugnar maestro;
La seconda indi vien ch'è quingentaria;
Segue la quarta alsin detta ordinaria.

104.

La feconda acies nel fuo centro tiene
L'ottava, in cui sta l fior piu esercitato;
Poi la nona e la settima ne viene
Colla sesta coorte al destro lato;
L'altro sianco la decima sostiene
Ove il piu bravo sempre er'arruolato;
Ma nella sesta Roma in uso su
Di por sempre la sola gioventu.

105.

Poiche in tal guisa la legion Trajana,

E la Giulia appo lei, Cesar schiero,
Colla guerriera armata gente estrana
L'acies prima e seconda prolungo;
A destra della Giulia, la Tebana
Nazion che'l sacro battaglion formo,
Pose col Re Liceo lungo di cresta,
E i soldati di Sparta accanto a questa.

Gli Ateniesi i Macedoni e i Persiani
Ch'an sopra un mulo Salisire a fronte,
E gli Egizi co' propri capitani
Distese poscia onde slungar la fronte;
Dalla medesma parte gli Ottomanni
Postò con aste e sciable a ferir pronte;
Macometto li regge ed Amurat
Con Bajazette e lo sdegnoso Acmat.

Della legion Trajana al lato manço Cesare squadronò le due caterve De Galli antichi, che tengono al fianco Molti lor Regi in cui la rabbia serve; Quattro carri che san divenir bianco Qualunque stuol di genti piu proterve, Guidano, e cinti son di curve e acuse Falci, dannose assai per la salute.

108.

Accanto alle caterve dell'antico
Gallo l'Imperator sfilò i Francesi
De' posteriori secoli, ed Errico
Con Luigi è fra i lor duci palesi;
Indi lo stuolo d'Imeneo nemico,
Che siorì nei medesimi paesi,
Schierò retto da' propri Condottieri,
Ch'an negre cotte, e tutti irati e sieri.

109.

Dopo i Francesi, Giulio li squadroni
Dell'Angla gente nelle linee mise,
Acciocche unite l'emole nazioni
Vadano a gara d'ostil sangue intrise;
Arrigo ottavo simile a' Neroni
Alla lor testa in suribonde guise
Smania, e fra molti duci armato è seco
Il Re Venuzio al par surente e bieco.

110

Appo i Britanni gli Spagnuoli furo
Collocati da Cefare, e fon tutti
Di sdegno accesi contro il Sesso impuro,
Di cui portano in capo i lunghi frutti;
Da Alfonso e da Rodrigo che in un muro
La sposa seppellì, vengon condutti;
Fremono entrambi, ma sì sier non è
Con essi Errico di Castiglia re.

111

Appo gl'Ibèri il General Romano
il Reggimento Berengario pose
Composto sol di popolo Italiano,
Ch'à di Corna sul crin non scarsa dose;
Il di lui proprietario che Sovrano
D' italia su, le ciglia minacciose
Vibra al di sotto dell'elmetto, e addosso
Del cervo menar spera a piu non posso.

I fottoposti a lui duci non meno
Braman squartar le semminine coja,
Frenando a stento l'ire atroci in seno,
Onde si cangeranno in tanti boja;
Distendonsi sul prossimo terreno
Presso de' guerrier Itali, di Troja
I combattenti, per note ragioni
Alleati ed amici degli Ausoni.

113.

Deifobo ed Anchife i Comandanti
De'Teucri fono; Paride è con lore
Sotto dell'armi sue lussureggianti
Fulgide intorno per l'argento e l'oro;
Mia se avvien che si trovi Elena avanti,
Poco curando il marzial decoro
Credo che deporrà da lei trasitto
In quella bianca man l'acciaro ritto.

114.

Avendo cosi Cesare disposto
In due linee l'esercito, sul lato
Manco i lievi pedon manda a quel posto
Che ne'campi venla loro assegnato (50);
Lo stuol leggero stava sottoposto
A Mecenate eroe sommo e lodato,
E con lui dividevano l'Imperio
Sisenna, ed il Pontesice Tiberio.

Dell' Armata virile al destro Corno
Le coorti nomate de' Cornuti (51)
Situd Giulio, tanto chiare un giorno
Per testimon d'istorici saputi;
Sotto il suo militare abito adorno
Lucullo sra gli eroi piu conosciuti
N'è'l duce primo, e mostra dall'aspetto
Quanto a mensa su bravo in campo e in letto.

**1**16.

Allor che in ordinanza di battaglia
Fea vaga mostra la Cornuta gente,
Sapendo in guerra quanto Pompeo vaglia,
Cesare oprò da capitan prudente;
Prima che delle donne il campo assaglia,
D'assidare al rival Giulio consente
Il destro Corno del suo campo; a tale
Elezion su il gaudio universale.

117.

Con trasporto Pompeo del cervo in groppa Stringendo il brando a lungo della truppa Schierata, alla dritt'ala sen galoppa, Su cui prepara all'oste amara zuppa; Se innanzi a lui nella battaglia intoppa Allor che i stinchi suoi la Morte inzuppa, O Caterina o Barbera o Filippa, Sgualdrinucce inselici egli vi strippa.

118.

Al Regnante Macedone l'onore
Quindi l'esperso Cesare accordo
D'esser del Corno manco il Conduttore,
A lui che tanto in campo un giorno oprò;
Aminta suo palese genitore,
Poiche Filippo a comandar passò
Sulla manc'ala, qual supremo duce
I Macedoni suoi regge e conduce.

Per

Per generale in capite indi elesse

Del Corpo di Riserva l'Ateniese
Pericle, che la patria un tempo resse,
E co'be'gesti celebre si rese;
Neocle nel comando a lui successe
Già padre di Temistocle, che ascese
A tanta gloria; ma come ognun sa,
Forse su di lui padre per metà.

120.

Pria che intronare il bellicoso segno
Faccian le conche i corni e i rauchi imbuti;
Vuol per destar speme valore e sdegno
Arringar Giulio i suoi guerrier Cornuti;
Il Campo che di Cesare il disegno
Ha già previsto, immoto pende, e muti
Stan non meno a'lor posti i condottieri,
Ch'an buone orecchie ancor dentro a'cimieri.

121.

Eroi, compagni (ei disse) io con i vili Sensi di degradare uso non sono La possa ed il valor dell'armi ostili Quando si attende della tromba il suono; Se a fronte abbiam le schiere semminili Rette da quella che premeo sul trono La cervice di re sconsitti e domi, Lungi li scherni, e gl'ingiuriosi nomi.

Quanto piu forte è l'inimico, tanto
Di lui che puote renderlo fommesso
E' la gloria maggior maggiore il vanto,
E a questa gloria il sentier v'apro adesso;
Della vittrice invitta Roma accanto
Il seroce Annibal vinto ed oppresso
Piu che fra mille barbare al suo piede
Dome nazioni, ella raggiar si vede.

VII.

Io non ignoro di Semira l'arte,

E'l coraggio ond'ha cinto il nobil core,

E so l'esempio suo quanto comparte
Alle schiere che guida alto valore;

So che la disciplina in ogni parte
Dirige l'opre sue; so che'l surore
Anima quell'imprese a cui s'è accinta,

Ma qual gloria per noi s'ella sia vinta?

Ah sì farà degno trofeo di noi
Una conquistarrice sì famosa,
Che mille agguaglia duci regi eroi,
La di cui fama tanto è strepitosa;
Ora che armati io veggio in mezzo a voi
Quei che seron piegar l'orgogliosa
l'ronte ai Belgi ai Britanni ai Galli e a cente
Genti, avvampar di novo ardor mi sento.

In que' ripari ch' io v'addito e mostro,
La vittoria ci attende; al piano infranti
Io già li miro al primo impeto nostro,
Ed io precedo e cavalieri e fanti;
Ah sì Giulio vedrete il duce vostro
Co'rischi al fianco e colla morte avanti
Ben presto sormontar l'alte trincere,
E su quelle innalzar le sue bandiere.

Certo è'l trionfo, e ben lo leggo in volto
Agli Angli ai Traci ai Frigi ai Franchi ai Persi
Agl' Ibèri agl' Egizi, e in fronte al folto
Esercito di popoli diversi;
Il vasto Campo intorno a me raccolto
E come non vedra franti e dispersi
Gli ordini ostili, appena entrato in guerra,
Se in lui tutti gli eroi son della terra?

Ma poiche lice a un fommo Capitano
Di piu appianar di gloria il bel sentiere,
Entrati in pugna, coll'acciaro in mano
Vibrate i colpi in faccia alle guerriere (52);
Fate che su di lor non scesi invano
Fracassino degl'elmi le visiere,
Onde delle nemiche i delicati
Volti restin feriti e dissormati.

128.

Il desto di serbar la sua beltà
Talor piu della gloria in donna puo,
E un tal desto possa minor non ha
Nell'uomo istesso, ed io per prova il so;
No, resister la donna non potrà
Quando l'acciaro ostil le fracasso
Ogni schermo e disesa, onde la lancia
O il serro scende a insanguinar la guancia.

Il guerrier Corno omai rimbombi, e fopra
L'orme mie tutto ceda e tutto cada,
Ed il nemico esercito sossopra
Impari a rispettar la nostra spada;
In questo di Semira vegga e scopra
Che non affronta un' Indica masnada,
E che in mezzo alle sue legioni armate
Cesare non è già l'imbelle Ossiate (53).

Mentre l'Imperator parla, l'intero
Olimpo pende in tacita attenzione
Vedendo omai nel conjugato impero
Le capre e i becchi presso alla tenzone;
Giove piu assai del solito severo
Poggia per tener sempre in suggezione
I Numi, fra cui serpono i partiti
In savor delle spose o de mariti,

Marte istesso sì indocile e forzuto
Ch'à sopra il corpo ancor la cicatrice
De'lacci, onde dal Dio su ritenuto,
Guata i campi, è tien bassa la cervice;
Ma benche immoto stia sommesso e muto,
Parlano i rai, se nulla il labbro dice,
E sotto quel poter che 'l frena e ammansa
Ad or ad or s'asserra i bassi, ed ansa.

132.

Per comune terror siede il Tonante
Col cedolon disteso su i ginocchi,
Ov'egli sia che tante volte e tante
I nomi degli estinti scarabocchi;
Ha sotto il braccio un fascio siammeggiante
Di solgori che sanno abbagliar gli occhi,
E colla destra un grosso mazzo afferra
Di lapis, che venir se d'Inghilterra.

133.

Da una tal provvision suppor si dee
Che in gran numero e Becchi e Cortigiane
Piomberan nelle bolge Acherontee
Fra gli ululati del trisauce cane;
Venere la piu dolce infra le Dee
Certa del suo troseo, pur non rimane
Spettatrice dal ciel cogli altri Numi;
Sdegnan gli eccidi e 'l' sangue i suoi be' lumi.

134.

Stando raccolta nel suo gabinetto,
Di Giove alle promesse ella s'affida,
Nè temer sa pel Sesso a lei diletto
Or che Semira a trionsar lo guida;
Benche avversa a'Cornuti, porta assetto
Sempre a Paride, memore che in Ida
Le porse il pomo contrastato, ond'ella
Il pomo poi li diè d'Elena bella.

Essendo Citerea per sua natura
Grata e cortese, vuole un'altra fiata
Premiar Paride, e sua sarà la cura
Ch'egli abbracci di novo Elena amata;
Che mora il Frigio, ella non ha paura,
Poiche al fianco vegliarli inosservata
Saprà in battaglia, come sè la Dea
Quando scese sul Xanto in pro d'Enea.

~ 136.

Dichiarato per lei senza mistero
Giove essendo, certa è che non s'oppone,
Or ch'ei brama veder sull'emissero
Gastigata ed umil la rea Giunone;
Quel che poc'anzi in faecia al cielo intero
Oprò il Dio, su un sicuro testimone.
Del suo favor, favor che maraviglia
Somma destò nell'immortal famiglia.

E in fatti il dare a'novi fanti il latte
Era un onor che sempre si dovette
A Giuno, supponendosi che intatte
Sol ella avesse le celesti tette;
Ma pur troppo le avea slosce e dissatte
Pari a tante arrendevoli civette
Che creder san d'averse sode e immote,
E son poi due vessiche e vizze e vuote.

La caduta di l'irro e Diomede
Giuno avea resa or suriosa or mesta,
Ma adesso ch'a tal segno ella si vede
Negletta in ciel, strepita freme e pesta;
Ad ogni costo andar di Giove al piede
Vuol, ma Pallade afferrale la vesta,
E quanto puo co'saggi suoi discorsi
La supplica e la prega a non esporsi.

Come? (esclama Giunone) a'Numi avante
Sprezzar così le poppe mie divine?
Le poppe della moglie del Tonante
Posposte a quelle son delle sgualdrine?
Le poppe della pronuba Regnante
Son poppe vili o poppe da dozzine,
Ovver poppe di vacca o viete o troppe,
O pur di Troja son sucide poppe?

In terra e in cielo fra la popperia

Di vedove fanciulle o maritate

Non vi fur poppe simili alla mia

Coppia che dal mio busto esaminate;

Non credeste ch'io dica una bugia,

Se sospettaste mai. Palla tastate;

Vedrete allor se 'l fasso o 'l ver vi conto,

E se merito un tal poppesco affronto.

Ad altre cure (Palla le risponde)

E a piu degni pensier volger dovreste
La mente vostra or che in le maschie sponde
Fia ch'alla pugna Cesare si appreste;
Cui Giuno: pria ch'io mi rivolga altronde
Palpatele vi replico, ed atteste
Il labbro vostro in cielo a suon di trombe
Che le mie tette sembran due colombe.

Pur troppo (fegue Pallade) mi pento,
Ma è tardi adesso, d'essermi impacciam
In un partito, per cui già pavento
Di restar sotto Venere uniliata;
Dal terrazzo del vostro appartamento
Sopra il regno viril diamo un'occhiata,
E di lassu meco osservar vi caglia
Come vanno le cose in Cornovaglia.

Cio detto, montan ambe sul balcone
Ch'all'esercito Becco alto sovrasta;
Vedendo ch'a pugnare si dispone
Steso e ordinato in la pianura vasta,
E osservando piu d'un Roman campione
Chi colla picca chi col serro o l'asta
Premer di cervi e muli e buoi le groppe,
Giuno lasciasi dietro le sue poppe.

144.

Cesare ch' alla fronte dell' Armata

Sul liocorno sosgora qual Marte,
Pompeo che stassi colla cresta alzata
Rettor del corno sulla destra parte,
Filippo che crollando la celata
Sull'ala manca mostra ardire ed arte,
Armi insegne ed il suon d'imbuti e conche
Fan rimaner le Dee stupide e cionche.

145.

Ecco scuetesi Palla, e la speranza
Con il piacer tutta esultar la sa;
Giuno che la bellissima ordinanza
Mira del campo, l'ira scacciat'ha;
Poi canta sra la gioja e la baldanza
Lanlera lanlera la la la la;
E in questo nel ballar qual mima brava
S'alza l'azzurro manto, e sa un'ottava.

146.

Pallade con i suoi savi labbretti
Un tal eccesso ha già disapprovato,
Ma Giuno è sorda, e con i bracci eretti
Fa un à plomb, indi un salto ribaltato;
E poiche non teneva i calzonetti,
Che in quel giorno ell'avea posti in bucato,
Nel ribaltare alzando il destro sianco
Parte mostro del suo messere bianco.

Oibò oibò (Pallade esclama) e quale
Vergogna è questa? voi mostrate ... E bene
(Giuno interrompe) cio non è gran male;
Quel che ascondete voi da me si tiene;
Sì dice, c un'apertissima reale
Scarica onde la gonna in su le viene;
L'onesta Palla in faccia al gran prospetto
Si pose agli occhi un niveo fazzoletto.
148.

Giove che ben ci vede e ben ci sente,
Dal di lui seggio osservala, e l'ascolta;
Ma in preveder della Cornuta gente
L'eccidio, ghigna sulla moglie stolta;
Egra se la sigura umil dolente
Come veduta l'ha piu d'una volta,
Pagar dovendo il sio del petulante
Calcio indrizzato al suo messer tonante.

149.

Ma Giuno sempre canta e caprioleggia
In attitudin sconce e poco oneste,
Per cui sotto di lei sa vela e ondeggia
Ad ogni salto la leggera veste;
Così danzante onde si scopra e veggia
Il seudo suo, tra quarte quinte e seste
S'alza s'aggira, e intanto stan gli Adoni
A dardeggiar cogli occhi i suoi calzoni.

150.

Mentre al canto di lei l'aria rimbomba,
E dietro a quello salta essa in battuta,
Quasi scoppiata sosse accesa bomba
L'onnipotente Giove ecco starnuta;
Alla tremenda strepitosa romba
Resta Giunone immobile e sparuta;
Il ballo e 'l canto tronca, e con frequenti
Scosse per il timor suonar sa i denti.

Se in tempo verso lei non accorrea
Pallade, Giuno stramazzava in terra,
Poiche quasi piu in pie non si reggea,
Tanto l'intensa tema il cor le serra;
Un colore oppilato sulla rea
Comparisce, ed appena i rai disserra;
Un general tremor l'urta e scompone
Sorpresa da una siera convulsione.

152.

Giove la guata, e in sen di sua potenza Molto compiange, ed assai men l'irrita E dei Numi e dell'uomo l'insolenza Che contro lui mostra la fronte ardita; Se starnutando sol, tanta temenza Sparge, e rende l'audacia sbigottita, Spiriti sorti, increduli Pirroni Che avverrà mai di voi se irato tuoni?

Convien che la Regina delle sfere
Si lasci in convulsione a Palla in seno,
E che saltiamo dentro le trincere
Ove Semira lampa qual baleno;
Dopo che pose colle proprie schiere
Fredegonda del Gallico terreno
In guardia de' ripari e delle sosse,
Così ordinò le semminine posse.

154.

Ben difeso avend'ella il tergo e i lati Dal luogo vantaggioso ov'accampo, Tutti i Corpi da lei suron postati Alla fronte, e sol questa rinsorzò; Ne'mostri spaventosi e ammaestrati Sperando assai Semira, squadronò Dietro la linea dell'infanteria Le due Colonne di cavalleria. La linea dell'infanteria formata
Era di due Colonne, e terza e quinta;
Venia la terza da Circe guidata
Dall'armi di Vulcan coperta e cinta;
Contenea fol le Argive; comandata
Da Carrifmandua ancor di fangue tinta
Vedeasi l'altra, che ne' suoi squadroni
Le spose contenea di piu nazioni.

Sofia coll'Egiziana Menecea

Le due Colonne delle Cavaliere
Reggeano, l'una piu dell'altra rea

Ed ambo ferocissime ed altere;
Il Corpo di Riserva contenea
Di Romolo se calide guerriere
Ov'anelante di carnificina
Fremea l'inesorabile Agrippina.

Dalle studi dell' Arciere che la cinge,
Tutt' osserva è dispon Semira ardita,
Ed or all'ale; or al centro si spinge;
Le tarde affretta, è piu le irate irrita,
Quà le sile prolunga, è la le stringe;
E mentre i vari incarchi scompartisce,
Loda corregge sgrida ed istruisce.

Ma nel veder l'esercito virile
Ch'a passi misurati s'avvicina
Ver le trincere, dov'all'urto ostile
Oppor si dee la Gallica Regina,
Con una voce, ma non già simile
Alla castrata voce o semminina
Semiramide parla, e parla in chiave
Di baritono assai prosondo e grave.

Lasciamo che di simili prodigi
Questionino i filosofi eccellenti,
Che onorano cotanto il gran Parigi,
Amica sede delle colte genti;
Su di quelli non men scriva il Tamigi
Sì secondo di geni e di talenti,
E ne parli non men dalla sua sponda
Il gelid' litro ù la scienza abbandona.

160.

Ma la Francia coll'Anglia e la Germania
Abbandonando, si ritorni dove
Nel folgorar di bellicosa sinania

Cosi l'Assira il labbro audace move:
Ecco l'oste s'appressa; oh qual dilania
Ira il mio cor! su di lui tutte piove
Le furie Aletto; io già mi vibro ed entre
Fra gli odiati consorti, e spacco e sventro.

161.

Finor parlò la lingua; ora favelli
Sibilando l'acciar fra capo e collo,
E arterri sposi, e in un sigli e fratelli
Non mai di sangue e di ferir satollo;
Se alcuna perdonare a questi o a quelli
Osasse, questa mia lancia che crollo
Facendo della rea macello e scempio,
A tutto il campo servirà d'esempio.

Che s'io mai fra l'orribile ruina
Sbigottita m'arretro o pur m'arrefto,
Ferite pur la vostra vil Regina,
Il mio comando, il mio volere è questo;
Che se la mia caduta il ciel destina,
Sarà il mio sato al vincitor sunesto;
Ma certa del troseo che penso e dico?
Vibratevi, svenate; ecco il nemico.

Le nacchere in un punto e i strepitanti
Cembali danno del conslitto il segno;
Bucintore Chimere Arpis ululanti,
Cogl'altri mostri spumano di sdegno;
Ogni guerriera nelle sue siammanti
Armi raccolta, arte valore ingegno
Richiama, e pronta al Becco eccidio, tardo
Non è il braccio a impugnar pilo asta o dardo.

Ma però tutte d'un coraggio egusle
Non son le Cornisacie combattenti,
Essendoci piu d'una ch'al satale
Incontro quasi perde i sentimenti;
Poppea che sotto l'armi poco vale,
Non sotto l'uom, batteva adesso i denti,
E qualch'altra ch'al par di lei tremò,
Postergalmente tutta s'irrorò.

Piu d'un della viltade femminile
Forse sia che si rida, ma s'inganna;
Oh quante volte in un caso simile
Vidi chi a ciance urta sbaraglia e scanna!
Al primo comparir del campo ostile
Parve ch'ei presa avesse o cassia o manna,
E pur quasi mierute e palme e allori
Dopo ottenne pensioni ordini e onori.

Per altro ognun nell'orrido momento
Che i campi invita ai fanguinosi agoni,
Prova sempre un tantino di spavento,
Nè cio degrada i Fabi o gli Scipioni;
Ma onor virtu nel marzial cimento
Fan che le vie del cor tema abbandoni,
E che il proprio dover nesla riscossa
Natura il valor versi, e le dia possa.

Che se nelle trincere in risoluti
Volti le donne attendono l'assalto,
Il minaccioso campo de' Cornuti
Non moi s'avanza colle creste in alto;
Al rombar delle conche e degl'imbuti
E muli e cervi spingonsi d'un salto,
Mentre Giulio co' gesti e i sguardi ardenti
Guida e desta alla pugna i combattenti.

168.

Pende l'immortal Coro in attenzione
Del conflitto, ma Vener non vi sta,
Nè Palla nè Giunon, ch'è in convulsione
Per lo starnuto che gelata l'ha;
Marte che il rombo del vicino agone
Alto intronare udi di qua di là,
Digrigna spuma, solgora dal ciglio,
Ma sol che Giove il guati, egli è un coniglio.

160.

Cesare il primo vibrasi e si spinge Nelle trincee, che d'atterrar s'assida Coll'acciaro invittissimo che stringe, Lo scudo ergendo ov'è l'orrida Egida; Sull'orme sue d'un bel desio si tinge Ogni salange, e dietro a si gran guida La legion Giulia e la Trajana unite Sopra il riparo ostil son già salite.

Il Re Filippo, e seco il gran Pompeo, Questo al diritto, e quello al corno manco, A un tempo stesso l'uno e l'altro seo Investir la trincea dal proprio fianco; Avidi in nobil gara di troseo, Con pie non meno risoluto e franco Vibransi e Galli e Traci ed Egiziani Angli Itali Macedoni e Trojani.

Fredegonda che impera alla Colonna
Che sta delle trincere alla disesa,
Un diavolo rassembra e non già donna
Dalle maglie Vulcaniche disesa;
Ferma com' un' immobile colonna
Non puo di colpo ossil temere ossesa,
Perche com' ognun sa, quelle eran tali
Che rendean vani acciari pili e strali.

172.

La bella Antiope di Liceo conforte

La prima fu ch'a Giulio presentossi,
Ma troppo debol contr'eroe sì forte

Ferita cadde, e mai piu non alzossi;
Giove che la contempla in grembo a morte,
Leva il suo nome, e poiche rammentossi

Che la godette, spiaceli che moja,

Ond'esclama in scassa: povera troja!

Chelidonide vuol della Regina
Di Sparta vendicare il fato amaro,
E coll'asta in la candida manina
Crede di star del prode Giulio al paro;
Ma al suo nemico appena s'avvicina,
La forza prova del Cesareo acciaro,
Che in due le spacca la gentil cervice;
Scassa, ed esclama il Dio: vacca inselice!

Le Spartane che guatano per terra
Le due Regine quasi a un punto estinte,
Ciascuna contro Cesare si serra,
E tutte braman gir di sangue tinte;
Filippo a manca intanto entrato in guerra
Ritrova le trincee guardate e cinte
Dall' Isolane Baleari; tutte
In ruotar siende agili pronte e istrutte.

Dall'Ibèra Altomira comandate,
Ch' al par di lor la fionda impugna e ruota,
Fanno dalle trincee ronzar fassate
Con orgogliosa fronte e pianta immota;
Le truppe che venian sulle pedate
Di Filippo, benche le Ciusta ei scuota
Accio dietro di lui spingano i passi,
Fermansi al sibilar di tanti sassi.

Depoiche sono armate alla leggera,
Ogni pietra che arriva non ammacea
Il piccol elmo o la sottil lamiera,
Ma colpita che l'ha, penetra e spacca;
A questo giunge un sasso, è la visiera
Spezzata dove al gancettin s'attacca,
Una tempia li frange, e a quel già entro
Nell'occhio destro, e te lo slanterno.

Filippo che la lancia ardito impugna,
Accostarsi vorrebbe ad Altomira
Per entrar seco a corpo a corpo in pugna,
Ma quella colla sionda sempre tira;
Così impedisce al Re che la raggiugna
Come l'Eroe Macedone desira,
Che colpito talor da qualche pietra
Il pie ritiene, ma non già s'arretra.

Il gran Pompeo ch'avea dal lato destro De' Cornuei coll' inclite coorti Urtate le trincee, con il maestro Armato braccio ssida le consorti; Plautilla colla lancia al bravo e destro Eroe si mostra, essa che a terra morti Brama i Becchi vedere; essa che dalla Mano uccisa restò di Caracalla.

Il Roman contro la Romana adesso Senza che fi conoscano si vanno Ad incontrar con un ardore istesso, E con egual desìo dell'ostil danno; Pompeo si esperto in sottoporre il Sesso, Come rant' opre sue sede ne sanno, Plautilla infila appunto in quella parte, Ch'altre volte ei ferì, ma con altr'arte.

180.

Fatta una gran ferita sull'antica, Le ninfe aprì con doppia spaccatura, E a un tempo alla region de' colpi amica Il Veneris oestrum egli fura; Il ferro che s'avanza, e non s'implica, Dell'uretra spaceo l'imboccatura, E ruppe ardito e fier piu dell'umano Della vagina il gran fore Romano.

INI.

Al fotterraneo colpo va Plautilla Col zio peppe per terra, ove distesa, Il sangue e l'alma fuori versa e sprilla Dal centro aperto, e presto a Lete è scesa; Giove che in cielo non battea pupilla, Ride al colpo che fredda ha colei resa, E mentre il foglio tien sulle ginocchia, Requiescat dice, e'l nome scarabocchia.

L'Ateniese Damon che d'accidente Morì un giorno perche calcolla il figlio, E che di rimorir brama al presente, Di Pompeo s'offre al minaccioso ciglio; L'eroe contro di lei l'acciar pungente, Indrizza, e quella in faccia al suo periglio Di difendersi già non cura o bada, Ma getta insieme a terra e scudo e spada.

Cio fatto, il fen li porge, e colla mano Sull'usbergo la via del cor le insegna; Ma il generoso Capitan Romano L'imbelle petto di ferir disdegna; Poiche Damone attese il colpo invano, Ferisci (grida); di morir son degna. Forse di Roma sei? (Pompeo le chiede); Ma no; chi ha 'l cor Roman così non cede.

Fui d'Atene (all'eroe rispose quella);
Nè piu cercar; serisci, e paga io sono;
A cui Pompeo: dimmi; sei brutta o bella?
E Damon: di beltà pur troppo ho il dono;
Quand'è cosi (riprese la suvella
Il Roman) vivì o donna, io ti perdono;
A una semmina vaga che mi prega
Solo in campo l'acciar da me si nega.

Nel tempo ch'a Damon volge le spalle Pompeo, nè d'ammazzarla le sa grazia, Il Pontesice Claudio a tergo dàlle Un colpo, ed ella grata lo ringrazia; La spada entrata nell'opposto calle Pel muscolo ssintère, a lungo spazia Dell'intestino retto, ma la piaga Dolce si rende a lei di morir vaga.

Poiche sta ferma e gode, irato e bieco Claudio non già l'acciaro suo ritiene, Che l'intestino colon ed il cieco Di piu introdotto, a lacerar sen viene; Cade Damone, e al pian cadendo, seco Si trate l'acciar che Claudio in man pur tiene, E che insodrato in piu d'un intestino Alla valvola giunge del Bavino.

Come affermano i Classici valenti
Questa è che i tenui visceri spartisce
Da' grossi, e che permette agl'escrementi
Di scendere, e 'l salir loro impedisce;
Inondata da setide correnti
Damone i giorni suoi larga finisce;
Giove che scassa, e'l puzzo ne sentia,
Tura il naso con dir: porca va via.

188.

Mentr'all'ale fegula quant'ho descritto,
Per ogni parte sopra le trincere
Montano i Becchi, e un general conflitto
S'accende omai fra l'inimiche schiere;
Il siero Aminta con il brando ritto
Fra i Macedoni suoi sassi vedere,
Che colle lunghe loro acute picche
All'Egiziane davano le chicche.

Queste prima dell'altre s'arrettaro
Da' propri posti ù stavano in disesa
Con spade e con balestre del riparo,
Su cui d'Aminta era la gente ascesa;
Quand'esse la battaglia incominciaro,
Cleopatra che temea d'essere offesa,
E che ognun sa se in campo molto vaglia,
Com'ad Azio or suggi dalla battaglia.

Della lor Condottiera il vile esempio
Disanimate avendo l'Egiziane,
Fuggiron dunque, e ne se vasto scempio
Aminta ebro di furie disumane;
Memore del delitto orrido ed empio
Di sua barbara moglie, e spacchi e rane
Apre in le donne, ma giunge Plotina
Per argin porre a sì fatal ruina.

Faulio che da Filippo incoronato
Restò ne tempi antichi in Macedonia,
Da Plotina fremente or è incontrato,
Che le schiere ha con se di Babbilonia;
Colla balestra avendoli indrizzato
Un colpo, Faulio che ben testimonia
Quant'ha poco coraggio, non sa dove
Ei sarà colto, e per suggir si move.

Plotina la fua fuga ecco previene,
Scarica la balestra, e 'l fere in bocca,
Che un tal boccon non masticando bene,
Pur d'ingozzarlo ad onta sua le tocca;
Ma per diversa via suori li viene
Dalla nuca, onde il Becco al pian trabocca;
Tosto dal cedolon lo toglie il Dio,
Dicendo: buon viaggio padron mio.

L'Italo Reggimento Berengario,
Che pure entrò nelle trincee sgualdrine,
Alla testa del Re suo proprietario
Arretrar sa le schiere semminine;
Elmechildo coll'asta, e 'l sanguinario
Alboin spargon orride ruine
Incornati ambedue da Rosimonda,
Ed uccisi del par da quell'immonda.

Dall'Italica gente seguitati
Cercan fra le guerriere urtate e scosse
Di rintracciar l'indegna, e con irati
Sguardi in guatare alternan le percosse;
Da' due furiosi Becchi dispierati
Si fan le arene ovunque umide e rosse;
Geonide Ateniese ad essi contro
Correre ardì, ma cadde al primo incontro.

In un tempo ambedue coll'afta in resta
L'assaliro, e a colei le ferree celle
Rompendo, entro cui chiuso il petto resta,
Squarciaron le sue candide mammelle;
L'una e l'altr'assa trasforando presta
Le due papille, aperse entro di quelle
La pinguedine, e ruppe a un tempo istesso
Delle biancastre glandule il complesso.

Queste l'organo sono onde dal sangue,
Che viene dall'arterie ivi portato,
Il latte si separa; anela e langue
Geonide in spirar l'estremo siato;
Elmechildo e Alboin presso l'esangue
Donna, poiche sra l'ire hanno esultato,
Ne calpestan la spoglia sanguinosa
Avidi ognor di rintracciar la sposa.

Tutto ad essi cedendo, Olimpia accorre
Per ritener le Cornisacie schiere,
E tenta quanto puo l'ordin riporre
Colle brave Macedoni guerriere;
Ma come puote a tanto impeto opporre
Schermo o riparo? invan con voci siere
Anima sgrida, e alle suggenti invano
Minacciando ella va coll'asta in mano.

Di Fredegonda la Colonna posta
I ripari a disendere, già tutta
E'nel comun disordine scomposta,
Parte sugata, e parte al suol distrutta;
Atterra omai ogni trincera opposta
L'Armata che da Cesare è condutta,
Nè le Spartane piu con lancia o spada
Immobili all'eroe chiudon la strada.

. 199.

Filippo al corno manco ha già del pari Nella trincera ostil portati i passi Ad onta delle spose Baleari Che glie lo contrastaro a suon di sassi; Il gran Pompeo non meno entro i ripari Feminei con i suoi Cornuti, stassi Sulla dritt'ala, e tra l'Inserne tede La spaventosa morte lo precede.

200.

Fredegonda una busala rassembra,
Ch'abbia dal laccio incatenato il corno;
Coll'armi di Vulcan le maschie membra
Fere, e a piu Becchi toglie i rai del giorno;
Ove tocca il suo serro e spacca e simembra,
Per cui d'esangui corpi è avvolta intorno,
Ma indarno sola e ovunque spinta e scossa
Argin presenta all'inimica possa.

201.

Anch'ella segue il vortice tremendo,
Ma non percio men rompe squarta e infilza,
A questo il capo, a questo il petto aprendo,
Ad uno il cor forando, ad un la milza;
Sopra i santi ginocchi ognor tenendo
Giove il suo soglio, dalla scritta filza
Levando va col lapis d'Inghilterra
Sposi e spose che dan di muso in terra.

202.

Il partito che in cielo è fautore
Del Becco campo, gode or che rimira
Avanzarsi il Romano Imperatore
Che sulle donne alla vittoria aspira;
Ma il partito sgualdrino, il vincitore
Giulio guata a traverso, e per Semira
Voti sacendo, internamente è assistito
Che 'l di lei campo in parte or sia sconsitto.

La Fama favorevole a Giunone,
Poiche fra i Dei che osservan non la conta,
Sempre odiando di star nell'inazione,
Onde tutto ella mira ode e racconta,
La nova a lei recar della tenzone
Vuole, e già move l'ala presta e pronta
Al palazzo giungendo ove la Dea
Nel sen di Palla in convulsion giacea.

204.

E cosi sempre avviene al tracotante
Orgoglio vile che schiamazza audace,
Che ssida il mondo, e insulta il gran Tonante,
Ma se'l Dio sputa solo, esangue giace;
Palla le avea spruzzato sul sembiante
L'aceto e l'acqua, pur non è capace
Di sollevar la Pronuba, ch'all'uso
Delle convulse, vuol graffiarsi il muso.

205.

Col corpa in arco, con i pie stirati,
Cogli occhi torti, e con il pugno stretto
Piu cosotti già s'era ella vibrati
Sopra la faccia e lo ssibbiato petto;
Molti d'essi farian sul volto andati
Non men di Palla, ma con circospetto
Braccio ritienla allor ch'agita in ruote
Le mani, e morde e scalcia e i membri scuote.

Pallade ch'era sola a ritenere
Per sì gran tempo la convulsa strega,
Stava omai per lasciarla giu cadere,
Giacche invano e rimedi e sorze impiega;
Stanca e sudata di porsi a sedere
Ha gran bisogno; in questo entra, e ripiega
La Fama i vanni sull'occhiuta spalla,
E si presenta all'affannata Palla.

Chiede questa il di lei soccorso, e quella Ad ajutarla va. Che su? (le dice La Fama intanto curiosa) ond'ella Svenne cosi? compiango l'infelice; Palla che ognor vanto sane cervella, Conoscendola per rapportatrice Indiscreta di tutto, quanto brama Circa a Giuno saper, cela alla Fama.

Dir non saprei (risponde) la cagione;
Mentre stavamo qui parlando insieme
Sorpresa su da questa convulsione,
Che urtata l'ha fin dalle parti estreme;
La Fama tosto un soglio acceso pone
Sotto il naso alla Pronuba, e le preme
Che in se ritorni per narrare ad ella
Del constitto la prospera novella.

Ma poiche Giuno sta sempre svenuta.

Allegra allegra (gridale agli orecchi
Curva la Fama); la nazion Cornuta
Fa le donne cader quai paglie o stecchi;
Ed è ver? (la interrompe risolura
Pallade); dunque entrati in guerra i Becchi
Contro le spose pugnan con vantaggio?
Giuno Giuno orsu fatevi coraggio.

210.

Vincono i Becchi, e perdono le donne;
Allegra allegra. Ah sì (forte ripiglia
La Fama) le lor belliche Colonne
La morte col timor frange e scompiglia;
Par ch'a tai voci il mal piu non assonne
Giunone ch'apre languida le ciglia,
E con tremole labbra incerti e lenti
Tronchi sensi ella sol sorma tra i denti.

Ed è ver quanto dite? (in suon languente Giuno ricerca). A cui la Fama; io stessa Che sui sinora alla tenzon presente, L'audacia semminil vidi depressa; Cesare colla sua vittrice gente Franse i ripari ostili, e omai s'appressa Coll'esercito la dove sconsitta Semira andrà dalla sua destra invitta.

212.

Corriamo dunque ad esser testimone
Di nostre glorie (esclama Giuno, e s'alza).
Palla subito il crin le ricompone,
E su la Fama tirale una calza;
Ella frattanto il sen sloscio ripone
Che suori traboccò, poi lo rincalza,
E colle Dive, a cui ponsi a braccetta,
Del suo palazzo ad un balcon s'affretta.

213.

La Fama appena accompagnata l'ha,
Siccome ferma star giammai non puo,
Lungo l'aperto ciclo se ne va
Sciogliendo l'ali, che pria ripiegò;
Conobbero le Dee la verità
Di quel che lor l'amica raccontò,
Cesar vedendo che con sranco pie
Nel campo semminil spinto già s'è.

214.

Semira in osservar di Fredegonda

La Colonna qua e là rotta e dispersa,

E che il torrente de' Cornuti innonda,

Non l'avvilisce la fortuna avversa;

Cosi se l'urta impetuosa l'onda

Nave altera non teme andar sommersa,

E quanto piu scossa ne' sianchi, è allora

Ch'alla rabbia spumosa oppon la prora.

Con prontezza mirabile spartisce
In due la linea delle cavaliere,
Ed a quella ne'due corni l'unisce
Che descrivean le fante sue guerriere;
Di Cesare così che l'assalisce
Alle ordinate oppon triplici schiere
Una fronte maggior co'mostri all'ale,
Cavalleria ch'a' muli e a'buoi prevale.

Colla sua linea maggiormente estesa
Spera di poter Giulio circondare,
Che di fronte minore, ha già compresa
L'idea di lei, perche non è scolare;
Senza che resti la tenzon sospesa,
Obliquamente a'due corni marciare
Dal Corpo di Riserva ei tosto se
Quattro Centurie con veloce pie.

Queste staccate sur dalla Severa
Legion rette dal proprio capitano,
Fra cui Cassio Longino e Alessio v'era,
E con essi Quirino e Pompejano;
La manuvra di Cesare la siera
Semira vede, e Staurobate Indiano
Di non aver a fronte ella comprende,
Pur nel prode cor suo tema non scende.

Fredegonda, che tra le fuggitive
Suo malgrado sen venne urtata e tratta,
Essendo sra le piu guerriere e attive,
Del dritto Corno condottiera ha fatta;
Sosia che sempre odiò le genti prive
De' contrappesi, e irata il brando tratta,
Da Semira su posta al manco lato
Pronta a castrar piu d'un Cornuto armato.

Allora fu che'l Général Romano
Spinse contro l'Assira arditamente
L'intera Asmara, e quella pur sira strano
Rombo col campo suo cerse surente;
Fiero è l'assalto, e trema il monte e'l piano
All'urto alterno dell'irata gente,
Mentre da mille specchi in una volta
I lor colpi immitare eco si ascolta.

220.

Sembra ch' Austro e Aquilon sian corsi in guerra
Di grandine e di pioggia alto cospersi,
Il cui suror tra lampi e tuoni atterra
Tuguri e armenti fra i pastor dispersi;
Al vario calpestio suona la terra
Di tanti mostri ed animai diversi,
Ed ampia nube di consusa polve
L'aria de' ferri al balenare involve.

221.

Non v'è stuol non v'è sante o cavaliero
Nel viril campo o in la seminea Armata
Che non combatta, ed ogni condottiero
Adopera non men la destra armata;
De'mostri echeggia l'ululato siero
Fra i strilli acuti d'ogni sposa irata,
A cui rispondon con urli frementi
E cervi e tori e bovi e muli ardenti.

222.

Cesare fra la mischia avido in traccia
Va di Semira, e la Regina al paro
Di lui ricerca, onde coll'armi faccia
Prova d'eroe sì valoroso e chiaro;
Cosi due fieri veltri entrati in caccia.
Dopo che i corni intorno risuonaro,
Fremono uniti, e corron con eguale
Ardor sull'orme d'orso o di cinghiale.

Mentre Cesare cerca la Regina
Or al centro, or al corno e manco e dritto,
Osserva, corre, arrestasi, e destina
Quanto richiedon l'ordine e'l constitto;
In questo vede dalla femminina
Cavalleria restar quasi sconsitto
E l'uno e l'altro sianco di sue genti
Spaventate da' mostri ch'an presenti.

224.

I cervi i bovi i muli e i tori al strano Aspetto dell' Arpie delle Chimere Sdegnano d'ubbidire a quella mano Ch'a freno e in briglia li suolea tenère; Dello scompiglio il General Romano Avvistosi, all'audaci cavaliere Che sbaragliando già spingeansi avanti, Oppone a'lati due linee di fanti.

225.

Queste, oltre al sostener l'impete ostile, Coprendo i cavalieri, ad essi campo Danno accio torni ubbidiente e umile Il cervo il bove, e non sconvolga il campo; Un tal compenso, della semminile Cavalleria, che presta piu d'un lampo De'Becchi i fianchi a sbaragliare aspira, Le piante arresta, e ne incatena l'ira.

La gran Sposa di Nino, che il rivale Conosce quanto sia vigile e destro, Piu avvampa di surore, e bieca assale Bogude, e'l fere nel sianco sinestro; La torta sciabla al Mauritan non vale Quantunque egli la ruoti da maestro, Poiche la lancia di Vulcan che afferra Semira, dove tocca e frange e atterra.

Bogude more; il giovine Marcello
Che della legion Giulia il Tribun'era,
Movesi, e'l fato vendicar di quello
Lusingasi uccidendo la Guerriera;
Ma l'Assira addestrata nel macello
Li sgancia colla picca la visiera,
E a un punto istesso gli ha rotto e trassitto
Il capo nel sincipite diritto.

228.

Vedendo ch'altri a lei non si presenta,
Volgesi dove la legion Trajana
Contro dell' Angle e le Scozzesi avventa
Colpi che dati sono alla Romana;
Colla gran lancia in man sanguinolenta
Sembra una tigre ch'esca dalla tana,
E che incerta non sa fra i sparsi armenti
Contro chi vibrar debba e l' unghie e i denti.

229.

Il Maestro di campo, Massimiano
Imperatore, e seco il Centurione
Flavio Valerio, colle spade in mano
Bramano di ssidarla alla tenzone;
Sì l'un che l'altro persido e inumano
Un dì del pari piu d'una nazione
Vinser, ma sorse or sembreran diversi
I due che già domar Sarmati e Persi.

230.

Semira che ver lei movere il piede
Li scorge, l'asta a Massimiano slancia;
Al terribile colpo infranta cede
L'armatura, e lo infila nella pancia;
Poiche Valerio dietro a questo vede,
Fere pur lui senza cavar la lancia,
Onde in virtu di semmina si brava
Son due piccioni presi ad una sava.

Valerio e Massimiano agonizzando
Dallo spiede vorrebbero uscir suore,
E alternativamente urtati urtando
Spingonsi, e insiem meschiano il caldo umore;
Ma gl'insilzati corpi ambo agitando
Slargan la piaga, onde da un van surore
Acciecati, s'asserran per la cotta,
E co' pugni si dan piu d'una botta.

232.

Fra l'ira e fra lo spasimo non meno Cozzate sonorissime si danno, Come nel Frigio natio lor terreno Ne'sacrisizi i Preti Galli (54) sanno; Ma de' forati Imperator dal seno Escon l'alme, che unite a Lete vanno; Nello spirare ambo insilati e lordi, Giove li scassa, e dice: oh che bei tordi!

Ma fe squarta Semira da una parte,
Giulio che in groppa va del liocorno,
Con eguale coraggio ed ugual arte
Sbudella le guerriere ch' à d'intorno;
Dopo che molte donne a terra sparte
Dalla sua man, per non sar piu ritorno,
Scesero all' Orco, salta a Giulio addosso
Deima sposa già d'Argentocosso.

234.

Comandava costei com' ognun sa,
Le Amazzoni Scozzesi; esperta ella è
Colla lingua e la man che crollar sa
L'alabarda movendo altera il pie;
Siccome Giulio avea di qua di là
Le sue donne disperse, a lui si sè
Ardita incontro, onde punir chi al suolo
Gettò di Scozia il Cornisacio stuolo.

Cesare ardente di tremendo soco
Sotto il manco ipocondrio un mortal soro
Falle nel ventre, ov'ha la milza il loco;
Questa lacera, e poi frange il piloro;
L'intestino duodene, e il coledoco
Le spacca, ei che fra i giri alterni loro
Versa la bile (che piu d'un nutrica)
Del segato e del sel dalla vessica.

235.

Non meno il pancreatico le offende,
Da cui, se agli Anatomici diam sede,
Il salivale umor del Pancreas scende;
Deima al colpo piu non resta in piede;
Quant'è lunga sul piano si distende,
Ed all'amiche sue vendetta chiede;
Di Scozia e d'Anglia le guerriere unite
Furie ressembran d'Acheronte uscite.

Mentre con aste con quadrella e acciari
Vibransi, Giulio a pie sermo le aspetta,
Giulio che in armi mai non ebbe pari,
Nè temer sa di lancia o di saetta;
Sembra un pedante in mezzo agli scolari
Che schiassi e scappellotti a dar s'assretta;
A questo un pugno, a quello un calcio mena

Nel messere nel ventre o sulla schiena.

Giulio cosi fra l'Angle e le Scozzesi
Tira a dritto a rovescio, e non la sbaglia,
Onde spezza a Carlotta i gravi arnesi
Sposa di Walle, e'l capo in due le taglia;
Alla moglie di quel che i vati Inglesi
Vinse, pur passa la ferrata maglia;
Dà non meno a Teodora un colpo crudo,
E a Sossiia ch'à'l diavolo in lo scudo.

Ad Euteria mogliera di Licestre,

E all'amabile Alfreda tanto bella
Apre del pari in seno due finestre
Donde l'alma volò di questa e quella;
Appena uccise sur dalle maestre
Mani di Giulio, e che la navicella
Le accosse, ove giammai non sorge il die,
Giove disse, e scasse: padrone mie.

Cesare sempre piu di rintracciare
Semira anela, e'l liocorno sprona,
Mentre brama coll'armi di provare
Quella di cui tanto la fama suona;
Giulio mio vi consiglio a raffrenare
Tal bramosìa; Semira è una Bellona,
E quantunque domato il mondo avete,

Facil trofeo non è qual voi credete.

Ma poiche spinto dal marziale ardore
Cesare non mi ascolta, vada vada
Or ch'io miro di Francia il Regnatore
Colla piuma sull'esmo, e in man la spada;
Prodigi il grand'Errico di valore
Fa tra le donne, e s'apre un'ampia strada;
Da lui non lungi al par Luigi sette
Par che i suoi Corni a vendicar s'affrette.

Errico con Domizia er'alle prese,
Ella che del marito armò i sicari,
Ma presso il Gallo Re sul pian la stese;
Cesonia poscia al suol getto del pari;
Zoe combattea coll'altro Re Francese
Che del seno le avea rotti i ripari,
Onde pur cadde, e urlo Luigi allora:
Perche non sei la sordida Eleonora?

Chi qua chi la de' Becchi i capitani
Avanzare facendo i lor guerrieri
Con ordine e cautela, delli strani
Colpi van dispensando ognor piu sieri;
Giove col cedolotto instra le mani
Che delle belle suol malvolentieri
Scassare i nomi, in mezzo a' Divi attenti
Trionsar mira le Cornute genti.

244.

Filippo al manco, e 'l gran Pompeo sul dritto
Corno vede, che con impeto eguale,
Co'suoi già entrati in general constitto,
Dell'Armata mulièbre incalzan l'ale;
Trajano al centro col suo serro ritto
Guata sul cervo che s'inoltra e assale,
E scorge andar gli ostili ordin dispersi
Innanzi agli Spartani a' Teucri e a' Persi.

Co' Macedoni Aminta; Salisire
Con i seguaci suoi; dietro ai sor Re
Galli antichi e moderni ad investire
Van le nemiche ch'arretrano il pie;
Berengario spumante in mezzo all'ire
Col Reggimento suo vibrato s'è;
Quei d'Atene seguir l'Italo esempio,
E i Traci pur s'avanzano, e san scempio.

Il partito Cornuto de' Superni S'allegra; Giove ben lo scopre, e gonsia, Ei che 'l voler già sa de' fati eterni, Alla cui possa il fasto altier si sgonsia; Figuriamci Giunone se gl' interni Tripudi occultar puo baccante e tronsia; Giove dice alludendo alla sua boria: Al sin del salme canterai la gloria.

Giune

Giuno su e giu per gli ampi giri guarda
Ond'incontrar cogli occhi Citerea,
Ma poiche non la vede, non ritarda
A sciogliere così la lingua rea:
O Minerva, ov'andò quella bastarda,
Che la vittoria in man sicura avea?
Colei per non veder sen suggì via
Delle sue vacche la macelleria.

248.

Ancor tempo non è (risponde Palla)
Che vittoria cantiate, incerta ognora
D'una pugna è la sorte, e chi la spalla
Volgea, del vincitor vinse talora;
Sapete in prova se Minerva salla,
Ah sì la palma non è certa ancora;
Un punto, un caso, non ordine neglette
Della battaglia cangiar puo l'aspetto.

Sempre voi foste (replica Giunone)
Una Dea cacadubbi; io son sicura
Della vittoria, ad onta del caprone
Sposo mio che di Venere ha premura;
Non ve lo dissi ch'egli è un fansarone,
E che di lui non dessi aver paura?
Quantunque Giuno parli a mezza bocca,
Giove l'ascolta, e ride della sciocca.

Nè già richiama sull'auguste ciglia
L'ira tremenda; sol di tasca cava
Un aureo scatolon pien di siviglia,
E apertolo, co'diti in pronto stava;
Quelli assondati, una porsion ne piglia
Che a caricar sei navi e piu bastava,
Indi l'accostà al naso suo tonante
Quasi Egizia piramide poggiante.

VII:

Poiche la presa Giove su tirò,
Di voler starnutar mostra egli sa,
Ed aggrinzando il volto, spalancò
Le labbra, e con i rai socchiusi sta;
Mentre suor della bocca, che un grand' O
Descrive, e di creuito un miglio avrà,
Di scaricare in atto è lo starnuto,
Palla già di sott'occhio l'ha veduto.

Tacete (dice piano alla proterva
La faggia Palla): Giove sta lì st
Per starnutare. Appena ode Minerva
La Pronuba, l'ardir tutto le usel;
Quell'aria sua sprezzante non conserva
Mentre il bianco timor la tramorti;
Pallade che smarrir vide Giunone,
Vi sece sopra la meditazione.

Giove ch'è di bontà centro infinito,

Lo starnuto ritiene, e sol compiange
Colla baldanza il cieco orgoglio ardito,
Ch'ad un moto, al suo pie cade, e si frange;
Spesso l'oltraggiator lascia impunito
Di sua grandezza, nè s'irrita o s'ange;
I Montesquieu i Rosseau con i Volteri
Che l'orbe incensa, in faccia a lui son zeri.

Zero son io, ma zero piu di me
E' quell'attillatuccio Marchesino
Con sette palmi e piu d'alto toppè,
Ch'ebbe il seudo col merto del borsino;
Zero piu grosso è quel cui sei lacchè
Precedon quando gira in carrozzino,
Ed è zero piu tondo e ben pesato
Quel ciuco cavaliere impataccato.

Zero son io, ma zero ancor di plu
E' quel poeta che sol rime sa,
E patrocinator dell'uom cocu
Alla Corneide mia quartier non dà;
Zero piu grosso (cotal sia qual su)
E' quel lindo abatin che ciancia là,
Ei che non sparse col basto alla schiena
D'Omerico sudor l'Epica arena.
256.

Là scendete o codardi, e là vi aspetto
A prova dar di possa e di valore;
Colà si mostri il sermo capo e l' petto
Ove Tasso e Maron su vincitore;
Arme bastante non è già un sonetto
Del sommo lauro ad ottener l'onore;
L'armi che i forti Atleti usan pugnando
Sono Iliade Gossredo Eneide Orlando.

Ma fempre plu qui comparisco intanto
Uno zero persetto, or che fra i zeri
Zeramente mi arresto, e altrove il Canto
Volgo in basia de' tondi miei pensieri;
Torniam de' due nemici campi accanto
Ove Morte fra gl'impeti guerrieri
Gode che'l vasto piano il sangue inostri
Di muli tori e buoi di becchi e mostri.
258.

Dal Furor preceduta, colla vesta
Negra al di sopra delli stinchi nudi
In un gruppo raccolta, ulula e pesta
Fra i cadaveri usberghi elmetti e scudi;
L'aride coste e la spolpata testa
Rosseggian per gli scempi orridi e crudi,
E'l negro manto in questa parte e in questa
Di sparse lordo appar bianche cervesta.

E :

La Giulia e la legion Trajana unite
Che formavano il centro, i femminili
Ordini sbaragliando, ampie ferite
Fan co'piombati ed i volanti pili;
Innanzi a lor le Amazzoni piu ardite
S'arretran, mentre fotto i colpi ostili
Che seaglian pronte le Romulee braccia,
Tutte impiagate restan nella faccia.

E questo su di Cesare il comando,
Poiche le donne di beltade amiche
Nel ronzar lor sul viso o dardo o brando
Paventano viepiu l'armi nemiche.
L'armi che il loro aspetto difformando,
A cui dovetter nell'etadi antiche
Tanti molli trosei, toglieva adesso
Di nove palme la speranza al Sesso.

Ma ad accrescer la strage e lo spavento
Negli ordini seminei sbaragliati
Tutti da'loro posti in un momento
Movonsi i carri Gallici falcati;
Da Clotanio fra l'ira e l'ardimento,
Già di Francia signor, vengon guidati,
E poiche'l tosco ebbe da Bianca in vita,
Guai se incontra la sua moglie aborrita.

I liocorni ch' a' tremendi cocchi
Avvinti sono, gettan sumo e lampi,
Mentre di qua di là saltano in tocchi
Le donne, e raro è ben ch' una la scampi;
Clotanio in mezzo a' carri pasce gli occhi
Negli ampi eccidi, e par piu d' ira avvampi,
Allor che petti e gambe e braccia e gote
Squartan le falci e stritolan le ruote.

Cosi suor del Vesuvio ch'alto erutta
Sdegnoso Pluto in mezzo al soco poggia
Mentr'all'intorno la campagna tutta
Ardon le siamme in deplorabil soggia;
Questa e quella città cader distrutta
Ilare ei guata sotto l'ignea pioggia
Che tra i sassi e tra i solgori sprigiona
Il monte, che dal Dio percosso tuona.

264.

Non v'è chi ardisca al siero incontro e al danno D'opporsi nell'esercito sgualdrino, Poiche dove i falcati ad urtar vanno, Ritto non lascian chi lor sta vicino; Erope già d'Atrèo noto tiranno Sposa, e che aborre il gener mascolino Per la celebre e rea cena sunesta, Affronta i cocchi colla picca in resta.

**2**65.

A Clotanio che n'era il conduttore
Vuole un colpo vibrar, ma la casacca
Appena tocca al Franco Regnatore,
Che passa il carro, e in mezzo te la spacca;
Erope cade, e gl'intestini suore
Versa dalla gran piaga la baldracca,
Onde dir puossi che la sventurata
Budellona sia morta sbudellata.

266.

Circèa la moglie d'Aristòne, acresa
D'ira vendicar Erope pretende,
Ma in men che non lo dico, al suol distesa
Cade, ed il ferro adunco il sen le fende;
Lascia alla falce una mammella appesa,
Alla falce che piglia, e piu non rende;
In questo Ociroe siera si presenta,
E d'uccider Clotanio ella pur tenta.
E 3

Ma il Re di Francia nel smembrare istrutto
Le spinge contro il carro, e sì la siede
Al basso, che il messer le spacca tutto,
E lascia al ferro colla coscia il piede;
E questo e quella come suol prosciutto
Giu dalla salce ciondolar si vede;
Giove che osserva in mezzo al sommo Coro,
Dice nello scassar: servitor loro.

268.

Semira che di Cesare sull'orme
Ebra di rabbia lungo il campo giva,
Guata le donne in sì tremende forme
Cader sul pian come la messe estiva;
Freme che quasi vili imbelli torme
Per man dell'uom che tanto ell'aborriva,
Spirin le genti sue; pur l'alma altera
Timor non prova, anzi piu ardisce, e spera.

La Grifona ritiene, indi rivolto
Intorno intorno il fuo maestro ciglio,
Vede qua e la del campo inter sconvolto
L'universal tumulto ed il periglio;
Qual dotta in arte, non penso già molto
Per appigliarsi a un provido consiglio,
Che col tenere il fuo nemico a bada,
L'occupi in guisa ch'oltre più non vada.

Zizima che non lungi alla Regina
Su d'una Sfinge orribile pugnava,
Prestamente spedisce ad Agrippina,
Che il Corpo di Riserva comandava;
L'ordin le manda che colla Latina
Sua gente in manuvrare esperta e brava
Movasi, e singa i Becchi battaglioni
D'urtar, facendo varie evoluzioni.

Ma che giammai senza d'un cenno espresso Non assalga i Cornuti, onde potere, Divertendo il nemico, a un tempo istesso Riordinar le Cornisacie schiere; Zizima qual sedel celere messo Ad Agrippina l'ordin seo sapere, Che attiva e pronta ad eseguir si pose Quello che Semiramide le impose.

272.

Le sue Romane che sinor fremendo
Videro in rotta le seminee genti,
A un cenno d'Agrippina dividendo
Si van tutte in plutani a passi lenti;
Poi là dove i Cormui distendendo
I doppi ordini lor, fanno a torrenti
Scorrere il sangue dell'Armata in gonna
Marciano in dritta e regolar Colonna.

Poiche alquanto han marciato in linea retta,
Stassi il pluton che la fronte formava,
Mentr'ogn'altro in obliquo a destra affretta
La marcia, e a quello poi si lineava;
Agrippina che prima in chiusa e stretta
Coloma verso un fianco ostil marciava,
Or mostra all'inimico colle pronte
Genti il suo centro urtar, formata in fronte.

Ma all'improvviso rotta in divisione,

La division del centro innanzi passa

Con regolato piede, e ogni squadrone
Unito, dietro a lei si forma in massa;

L'ampio raccolto Corpo in azione

Sta sempre, e d'occupar giammai non lassa
L'oste col far su passi suoi ritorno
Minacciandoli or l'uno or l'altro corno.

E 4

Giulio che l'intenzion scopre e prevede
Di Semira, alla prospera fortuna
Ostacolo non pone or ch'egli vede
L'Armata sua che lauri e palme aduna;
Che se Agrippina mai spingesse il piede
Per assalirlo, puote un'opportuna
Aita offrirli il Corpo di Riserva
Che di Pericle ogni comando osserva.

Siccome in breve ottener Giulio spera
Un glorioso trionso, piu compito
Sarà per lui, se puo della guerriera
Semira disarmare il braccio ardito;
Degno troseo della sua mano ell'era,
Quando cio avesse il fato stabilito,
Ma se sin Giove istesso è a lui soggetto,
Tanto piu l'uomo è a soggiacervi astretto.

L'Assira che di trar credea vantaggio
Dal scaccheggiare d'Agrippina, osserva
Che il General Romano accorto e saggio
L'ordine stesso nel pugnar conserva;
Mira che non frastorna il suo coraggio
Il manuvrante Corpo di Riserva
Che da Agrippina retto, abil maestra,
Marcia or obliquo or dritto o a manca o a destra.

Chi dir puo quanto frema? la Grifona
Affretta al corfo, e di furor baccante
Sotto l'armi infrangibili Bellona
Affronteria, se le venisse avante;
La sua voce non già di donna suona,
Nè piu tenero e vago è 'l suo sembiante.
U' preser di beltade e di mollezza
Il luogo tirannia sdegno e sierezza.

Verso il centro del campo ostil là dove
Cesare pugna, ella s'inoltra audace;
Lo vede appena che 'l suo manzo move
Contro l'invitta donna Pertinace;
Ma il manzo che giammai non vide altrove
Le Grisone terribili, capace
Non è la vista a sostener di quella
Su di cui Semiramide sta in sella.

Pertinace la sprona, ma nel punto
Ch'è in cio occupato, entro il suo lato manco
Dell'irata Guerriera un colpo è giunto,
Per cui l'Imperator cade di fianco;
Romano Argiro in questo è sopraggiunte
Sopra d'un altro manzo tutto bianco,
E mentre stende a Pertinace il braccio,
Semira glie lo taglia come un straccio.

281.

Ei pur sopra di quello capovolta
Spirando il fiato estremo in compagnia;
Ecco sei legionari in una volta
L'assalgon, non sapendo chi ella sia;
Ma Semira nell'armi sue raccolta
Un dopo l'altro all'Orco te gl'invia;
Giulio che vede la Guerriera audace
Per Semira la scopre, e si compiace.

Oltre che per conoscerla si se

Dar gl'indizi nel campo, cr che la mira
Qual solgore pugnar, sicuro egli è
Che sarà quella la Regina Assira;
Verso let del liocorno indrizza il pie
Nel momento che spintasi con ira
Voltar sece menando a piu non posse
Di cavalieri a una centuria il dosso.

Semira pure il Capitan di Roma
A' fregi riconosce e al portamento,
Lo riconosce al lauro della chioma,
Ed all' imperial paludamento;
Pugnar con lui ch'avea la terra doma,
Fra l'ira un orgoglioso sentimento
Destale, nè di sottopor dissida
L'eroe che imbraccia la temuta Egida.
284.

Gli Dei pendono immoti onde vedere
Dagli astri il sin del singolar duello,
E Giuno presso Pallade a sedere
Fa de'voti per Giulio, e accenna quello;
Giove attento non men sull'alte ssere
Guata il certame, e al gran capo un puntello
Ei sottopone intanto colla destra
Grossa assai più d'un arbor di maestra.

285.

Venere essendo del troseo sicura,

E odiando di veder la carne morta,

Qual Diva d'umanissima natura

Dal suo gabinettino er'omai sorta;

Dopo che chiusa nell'eteree mura

Pensò in qual guisa esser di schermo e scorta

A Paride potrà, da un suo balcone

Per un momento ad osservar si pone.

Al primo colpo d'occhio ch' ella getta,
Giuno rimira che sghignazza e gode;
Da'suoi tripudi Citerea sospetta
Di qualche tristo evento o qualche frode;
Verso i Campi che pugnano, con sretta
Lo sguardo abbassa, e sotto il braccio prode
De' Cornuti ella vede, oh vista! oh duolo!
Fuggir disperso ogni semineo stuolo.

La bella Dea d'amor sorpresa e mesta
Le bianche mani su gli occhi si mise,
Poi scopertasi il ciglio, alza la testa
Là dove Giove massimo s'asside;
Già ella stava per dir: che cosa è questa?
Ma'l Dio le sa d'occhietto, indi sorride,
E coll'indice alzato, ch'è un' antenna,
A un tempo stesso di tacer le accenna.

Ciprigna per virtù dell'efficace
Grazia del Nume, sgombra ogni timore,
Divina grazia a rinforzar capace
L'alma piu incerta e'l piu smarrito core;
Ubbidiente si ritira e tace,
Poscia per dar del grato suo savore
Novelle prove a Paride, s'affretta
Ver lui chiusa in un'aurea nuvoletta.
289.

Giove cui nulla è ignoto, oprar la lassa,
Anzi la sua intrapresa favorisce,
Indi di novo sopra i Campi abbassa
L'occhio, su cui scorreva il sangue a strisce;
Umanità con fronte simorta e lassa
A così atroci scempi inorridisce,
Ma esultan l'empia Morte ed il surore
A quel tristo spettacolo d'orrore.

Musa mia che farem? potremo noi
Con quell'estro cantar che Febo ispira
La pugna del piu grande infra gli eroi
E d' una donna ch'ogni etade ammira?
Se Omero non c'infonde i carmi suoi
Onde si celebro d'Achille l'ira,
E se Tasso o Maron non ci sostiene,
Musa mia che farem? pensaci bene.

E che? ci perderemo in sul piu bello?
Che mai diranno i garruli rivali?
Servirem lor di gioco e di zimbello?
Qui resteremo come due stivali?
Ma il celeste vapore ecco al cervello
Ascende, ecco già spiego e innalzo l'ali,
E l'ebo versa in me l'elette rime

Mentr'all' Epiche io poggio eccelse cime.

Poiche Semira e Giulio conosciuti
Si suro, e disponevansi al constitto,
Molti all' intorno Capitan Cornuti
Guardan l'Assira donna e'l Duce invitto;
Formato un largo cerchio, attenti e muti
Non san di lor chi restar possa vitto,
Se tanto l'un che l'altra sulla terra
Fur sì temuti e poderosi in guerra.

Siccome Giulio non ha lancia, e folo
Il nudo acciaro nella destra impugna,
L'asta ad un fante d'un vicino stuolo
Toglie, ond'entrar con armi eguali in pugna;
Cio fatto, avanza sul racchiuso suolo
Il liocorno, onde in distanza giugna
Da ferir la rival, che la Grisona
Non men contro di lui già spinge e sprona.

Turbini opposti a opposti irati venti
Parvero entrambi nel vibrarsi avanti,
Parvero accesi folgori stridenti
Che s'urtasser fra nubi atre e tonanti;
Tal su la lor prestezza, e i Combattenti
Tai comparvero sotto le sonanti
Lucid'armi, e in suror vincon pugnando
Turno Argante Tancredi Achille Orlando.

Tremano al crudo affalto anche i guerrieri
E i duci intorno piu animofi e conti,
Solo immoti poggiar gli alti cimieri
Su quelle due tuperbe avverse fronti;
Il liocorno e la Grifona a' fieri
Urti caddero al suol, ma sorser pronti,
Mentre Semira e al par Giulio s'appresta
A un novo incontro colla lancia in resta.

Di Cesar l'asta nel secondo assalto Si franse, ma non quella di Semira, Di lei che cinta d'infrangibil sinalto Del nemico non teme i colpi e l'ira; Che se non disendea Giove dall'alto Giulio, come promise, dall'Assira Percosso colla lancia di Vulcano Saria da un pezzo già caduto al piano.

297

La Regina che rotta in pezzi vede
Di Cesar l'atta, la sua getta, e strigne
L'acciar ch'al fianco le pendeva, e'l piede
Della Gritona contro Giulio spigne;
Egli ch'a Semiramide non non cede
In generosità, viepiu si tigne
D'ira, e li duol che la Regina possa
In magnanimità vincerlo e in possa.

L'acciaro ei pur sprigiona, e in man l'afferra, Indi il liocorno a un' terzo assalto mena Nel tempo che Semira in se si serra, E ruota il ferro che sischia e balena; Ma la Grisona e'l liocorno a terra Giu ruinosi ripiombando, appena Cadutt son, si sbrigan dall'arcione Gli eroi per sare in pie nova tenzone.

Snello e destro è ciascun, ciascuno accorto
Con occhio circospetto a incontrar vassi,
E con agile industria or dritto or torto
Move il braccio, or s'avanza, or cede, or stassi,
Il pie con giro obliquo o lungo o corto
L'acciar seconda in misurare i passi;
La man l'occhio delude, e pressi e vuoti
Fan frode i colpi a'colpi, e i moti a'moti.

L'eretto brando che colpir minaccia
Di traverso o di fronte il seno o il sianco,
Scende improvviso a slagellar la saccia,
Poi tira al dritto, e sere il lato manco;
In volontario error così le braccia
Drizzan li scudi, trattan l'armi, e franco
Questo e quella in schermir, senza riparo
Lascian spesso ù ferir mostra l'acciaro.

Così l'arte mendace inganna l'arte
Che schermo incontra ov'insidiosa assale,
Ond'anche illese son per ogni parte
Di Giulio l'armi e della sua rivale;
Maraviglia e rossor loro comparte
Una tal vista, e tra un surore uguale
Fatto è men cauto il braccio, il pie men lento
Or ch'al sangue alle piaghe è l'occhio intento.

Di piu ferve la pugna, e piu formonta
Il cieco ardir che adombra la ragione;
Sdegno a sdegno s'aggiunge, ed onta ad onta,
Che la ferocia alla ferocia oppone;
Alla vendetta la vendetta è pronta,
E alla barbarie è crudeltà di fprone;
In Cesare frattanto e nell'Assira
L'arte mancando va, ma non già l'ira.

Anzi piu cresce, e crescon le percosse,
Onde piu siera la tenzon si accende;
Onor rinforza gli animi, e le posse
Smarrite la virtu ristora e rende;
Gli urti le offese gl'impeti e le scosse
Mira il Coro superno, e immobil pende;
Mute le bocche son, le luci intente,
Stupida ogn'alma, attonita ogni mente.

304.

Non vide mai pugnar con tal fierezza
Gli eroi che Omero e 'l gran Torquato noma,
Nè Troja che cadeo da tanta altezza,
O pur Gerusalemme oppressa e doma;
Nè alle vittorie, nè alle pugne avvezza
Scorse mai tal conflitto Italia e Roma,
Ch' al rovesciar del vasto impero augusto
Fur di sangue e d'orror teatro angusto.

Semira non per l'arte o pel valore,
Non per la forza avea nell'aspro agone
Già in piu parti al Romano Imperatore
Franto lo scudo il busto ed il morione,
Ma perche l'armi sue sono al di suore
Di tempra tal, che ignivomo cannone,
Onde mura e ripari aperti vanno,
Recar non potea loro ossesa o danno.
306.

Giove siccome a Citerea promise,
Poiche di Giulio il nome non è scritto
Nel cedolotto ove a scassar si mise
Quelle o quei che spiravan nel constitto,
Or che di Cesar l'armi in tante guise
Infrante osserva, il Capitano invitto
Involar vuole al suo mortal periglio
Dagli astri con un sol moto di ciglio.

Dal mal caduco colpir fallo adesso,

Che già il sorprese tante volte e tante;

Senza moto o vigor suor di se stesso

Cesare al pian trabocca in un istante;

Giulio parve in cader dal morbo oppresso

Alta torre se avvien mai che si schiante;

Scossa trema la terra, e a sì gran pondo

Mugghiano gli antri, e cader sembra il mondo.

Ciascun morto lo crede; una tal vista
I capitani i santi i cavalieri
Ch'eran vicini, ange sorprende attrista;
Molti timidi sansi, e molti sieri;
Con palpitante core e saccia trista
Marco Agrippa ed Augusto, amici veri,
Da Cesare sen corsero, e con mano
Pronta altrove recar l'eroe Romano.

Mentre trasportan suor della battaglia
Marco e Ottavian l'Imperatore esangue,
Contro Semira piu d'un stuol si scaglia
Di versar desioso il di lei sangue;
Ma l'Assira qual fulmine che abbaglia,
O qual gonsio di tosco orribil angue,
In un balen sulla Grisona monta,
Ripon l'acciar, riprende l'asta, e affronta.

Con questa si atterrò dalla Regina
Lepido, poiche gli ebbe la nemica
Franti i reni, che separan l'orina
Tratta per due condotti alla vessica;
Di qua di là macella urta ruina
In balìa della sua serocia antica;
All'improvviso a contrastarle il passo
Sul suo zoppe liocorno ecco vien Crasso.

Ma

Ma l'avaro Campion com' un stivale
Ferito cade dalla ferma lancia,
Che rotta la regione ombelicale
Con forza resistibile lo spancia;
L'intestino digiuno è dal satale
Ferro infranto, e piu avanti entro la pancia
L'ilco serisce pur, ch'è fra i condutti
Sottili il terzo, e lungo piu di tutti.

Intanto per il campo de' Cornuti
Voce correa che Cesare era morto;
A tal nova i piu sorti e piu temuti
Restaro incerti con il viso smorto;
Timorosi confusi irresoluti
In un attimo solo, e non han torto,
Sembra che privi del lor Capitano
Piu non sappian tener gli acciari in mano.

La confusione col disordin scorre
Nel viril campo, e questa sol si ascolta,
Questa che norma e disciplina aborre,
E del timor compagna il tergo volta;
Lungi dai posti e dall'insegne corre
Ogni marzial falange, e la sconvolta
Armata priva omai di chi la regge,
Combatte è ver, ma senza guida o legge.

Trajano ch'era al centro, invan procura
Di riunire le legion disperse;
Pompeo non meno con fronte sicura
Invan sul destro corno a' suoi si offerse;
Filippo pure in sì fatal sciagura
Sal manco lato di sudor cosperse
La regia fronte, e coi detti e la forza
Le truppe a linear s'adopra e ssorza.

VII.

Fugge il Trace il Macedone e'l Persiano
Con Salisire, Aminta e Macometto;
Fugge l'Egizio, e sugge pur l'Ispano
Con Errico e Feron ch'à in seno Aletto;
Col Britanno coi Franco e col Tebano
E Venuzio e Clodione a lor dispetto
Fuggon del par, talche la sparsa gente

Par su i campi innondati ampio torrente.

De'lor guerrieri e de'lor duci a danno
Le falcate quadrighe in arretrarsi,
A chi piu mozza a chi piu squarta sanno
Fra i sconvolti sugaci ovunque sparsi;
I capitani avanti e indietro vanno,
Ma le squadre ricusan d'ordinarsi,
Onde il sangue e'l sudor si versa e mesce
Mentre il tumulto universal piu cresce.

317.

I Becchi volontari quelli sono
Che dalla lor viltade antica spinti
Pungol d'onore o di minaccia il suono
Non odon, nè rossore han d'esser vinti;
Anzi disposti ad implorar perdono,
Or che van dalle semmine rispinti,
Mostransi, ma le vincitrici schiere
Ebre d'ira e suror negan quartière.

318.

Il Berengario Reggimento è il folo
Che finor non voltò la ferma fronte,
Benche il fuo Colonnello fia di volo
Fuggito, ed è questi il capron Cressonte;
Di Clotilde già sposo, o sdegno o duolo
Non provò mai pe'Ricci, ond'or le pronte
Gambe egli mosse, e amico delle gonne
Non si consonde in arrestar le donne.

Ma il Rege Berengario ed Alboino
Con Elmechildo, quelli son che arditi
Gl'Itali fanti all'urto semminino
Mantengon chiusi immobili ed uniti;
Semira segue il fausto suo destino,
Nè percio sembra ch'ella men s'irriti
Or che dinanzi al suo temuto piede
Tutto il Campo viril piegasi, e cede.

Ma trasportar non lasciasi per questo
Da un sì selice ed improvviso evento,
Se render puossi al vincitor sunesto
Un vantaggio, e talor basta un momento;
Ad Agrippina un premuroso e presto
Ordine invia, che piu con passo lento
A tergo in manuvrar non si trattenga,
Ma che i vinti a inseguir celere venga.

Ella frattanto il Cornifacio campo
Arrestera, per poi condurlo unito
Con sicurezza ed ordine ove scampo
Piu non trova il nemico sbigottito;
Fra le Romane sue presta qual lampo
Agrippina avanzossi, il cenno udito,
Ed in Colonna colle schiere pronte
Dal tergo dell' Armata andò alla fronte.

Ivi giunta, si forma in linea retta,

Ed in linea cosi marcia e sbaraglia

Di piu la maschia gente, che s'affretta

Quanto mai puo dal campo di battaglia;

Semira in questo colla lancia eretta

Alta a ogni schiera impon, nè sa che assaglia

O che inseguisca la nemica Armata

Se non è pria raccolta ed ordinata.

Mentre con Cartismandua e Fredegonda
Con Circe e con Sosia sue Generale,
Da cui seguesi adesso e si circonda,
Dall'ale al centro và, dal centro all'ale,
Elmechildo e Alboin, che Rosimonda
Cercan mossi ambedue da rabbia eguale,
Guatano una guerriera che col nudo
Acciar s'avanza, e un teschio ha nello scudo.

324.

Della lor voce al fuon, che bene udilla,
Rosimonda ch' omai di piu s'appressa,
Fermasi, e questo e quel guerrier chi sia
Dalla chiusa visiera attenta spia.

325.

La fiera donna riman certa appieno,
Quantunque l'elmo l'occhio le imprigiona,
I due guerrieri prossimi quai sièno,
E alle spietate surie si abbandona;
Saetta che discende in un baleno,
Globo ignivomo ch'urta atterra e tuona,
Di Rosimonda sono al par men presti
Precipitosi meno e men sunesti.

326.

Elmechildo e Alboin, mentre la fiera
Donna si vibra, colla lancia in mano
Uno a tergo un dinanzi spinto s'era,
Nè spendon le minacce o l' tempo invano;
Sì quel che questo a gara anela e spera
La Sposa rea di rovesciar sul piano,
E d'ambedue da chiusi elmetti lampa
La vendetta e l' suror che smania e avvampa.

Ma al primo incontro l'asta d'Alboino Entra, ed il mesenterio ad essa spacca, Membrana da cui pende ogn' intestino, E alle lombari vertebre si attacca;

E alle lombari vertebre si attacca; Le lattee vene insiem lacera sino Alla cisterna del Pequèto ù insacca Il chilo, ch'è da quelle in lei condutto, Poi strada fassi nel toraico dutto.

328.

L'altro l'asta nel pube a lei che s'ange, Immerge, e sa che l'utero le sbrane Guarnito da due corna satte a frange, Che dette son le rube falloppiane. I rotondi legami a un punto insrange Cogli anelli dell'inguini, e rimane Ove innanzi alle cosce il posto pigliano, E ad una zampa d'oca s'assomigliano.

Anelando e fremendo giu trabocca

La barbara ed infida Rosimonda,

E per l'aperta duplice sua bocca

Versando suori va l'anima immonda;

Ancor giunta non era dove imbocca

Lete fra l'una e l'altra orrida sponda,

Che già scassata avea la donna infame

Giove, dicendo: à vous revoir madame.

330.

Paghi e superbi della lor vendetta
Calpestan la di lei sanguigna spoglia,
Ma la lor pianta è ad arretrarsi astretta,
E r'hanno a un punto ira vergogna e doglia;
Il Reggimento lor che unita e stretta
La sua fronte mantenne, si dispoglia
Dell'Italo valore, e volta il muso
Nel ruinoso vortice consuso.

Per ogni parte omai tagliate in tocchi
Fuggon disperse le Cornute schiere,
Che'l surore co'suoi siammeggiant'occhi
Piu incalza tra le instrante armi e bandiere;
Su i corpi esangui e i rovesciati cocchi
Scorre Morte con barbaro piacere,
Mentre innanzi di lei squallida e ratta
La paura fra i vinti si rimpiatta.

332.

I Trojani degl'Itali ausiliari
Piegano anch'essi, e fuggiti vanno
Per la campagna, ove de'vili al pari
I forti ancora a chi piu corre fanno;
Paride sotto i ricchi e militari
Arnesi suoi galoppa, or che li stanno
Cartismandua, Sosia, Circe sul dorso
Ch'affrettano i lor mostri orrendi al corso.

Queste d'ira avvampanti si rimembrano
Degli odi antichi, e gli uomini deridono,
Per cui tigri pantere orse rassembrano,
Che le suggenti gregge urtano uccidono;
Mozzano, squartano, infrangono e smembrano,
Svisano, infilzan, sventrano e dividono
Omeri teste gambe occhi ventricoli
E cori e milze e segati e testicoli.

Come in prima narrossi, Citerea
Conservando mai sempre un grato assetto
Di Paride in savor, sen discendea
Verso di lui nel grembo a un nuvoletto;
Oh con qual gioja trionsar vedea
Vener le squadre sue, mentre in aspetto
Giallo, sparuto, umil, mortificato
Sedeasi Giuno di Minerva a lato.

Benche ascosa Ciprigna a tutti i Numi
Dentro la sua volante nube or resti,
Del sommo Giove non si cela a' lumi
Che sempre son di buona vista e desti;
Mentre de' Becchi scorre il sangue a siumi,
Lascia ch'al Frigio ella soccorso appresti,
Giacche il nome di quel guerriero Adone
Non è segnato sopra il cedolone.

ვვ6.

Paride dunque che tra i fuggitivi
Se la svignava, com'avvien ben spesso
A certi ustizialucci che son privi
D'ogni valor, ma bravi assai col Sesso,
Temendo che Agrippina non l'arrivi,
Che colle sue Latine donne appresso
Sembra un soco che stride avvampa e strugge,
Guardasi a tergo, e piu veloce sugge.

Cosi timida lepre o vil coniglio
Ch'al suo celere pie si raccomanda,
Volgesi addietro con ben largo ciglio
Da' cacciator seguito in varia banda;
Ma Agrippina che sar brama vermiglio
Il serro di Vulcan ch'all' Orco manda
Sol che serisca, Paride piu incalza,
E su di kui l'armata destra innalza.

**3**38.

Vile (esclama suriosa) invan la morte
Di suggir tenti; arrestati, e la fronte
Mostrami, non il tergo, onde da sorte
Almen tu scenda a' lidi d'Acheronte;
Ma Paride che sugge ognor piu sorte,
Poco ascolta l'onor gl'insulti e l'onte,
Ed evitando la nemica lancia
A' sichi brama di salvar la pancia.

Ma forse il Teucro non saria suggito
Dalla man d'Agrippina, se la bella
Venere il suo zerbino savorito
Non coprìa colla nube in saccia a quella;
Vedendolo dinanzi a se sparito,
La seroce Romana si arrovella;
Collo sguardo lo cerca avido e bieco,
Ma in salvo Citerea lo trae già seco.

340.

Deifobo di Paride germano
Per sua disgrazia ad essa si presenta,
Mentr'ei non men sul sanguinoso piano
Zampetta, e d'evitar la morte tenta;
Ma per maggior sventura del Trojano,
Allora che Agrippina gli s'avventa,
Ei nella testa inciampa d'un vicino
Guerriero estinto, e tombola supino.

341.

Coll'acciaro, ella tosto all'inselice
Lo scroto e i corpi glandulosi ha rotto
Insiem coll'epididima appendice,
Dond'esce lo spermatico condotto;
Le vessicole sin dalla radice
Colle prostate svesse l'introdotto
Ferro, per cui nell'uretra l'umano
Sperma sen va dietro l'ordaceo grano.

342.

Deisobo che 'l meglio omai perdette,
Pesto da mille piedi esala l'anima,
Mentre per rinnovar le sue vendette
Agrippina piu avvampa, e si rianima;
Privo il Frigio di cio ch'ognor pendette,
Nel tempo che un tal colpo lo disanima,
L'osserva a basso il Padre degli Dei,
Poi dice, e scassa insiem: salute a'miei.

Semira ch'avea già riordinate
In battaglia le Amazzoni pria rotte,
Unita alle Romane infuriate
Incalzave i mariti a suon di botte;
Le Generale sue cui suron date
Di Vulcan, l'armi, ne' macelli dotte,
Chi mai narrar potrebbe in quante guise
Quanti la mano lor membri recise?

Di corna gambe, di budella e crani
Di muli cervi, di liocorni e manzi,
Di fanti cavalieri e capitani,
Di tende scudi elmetti e rotti avanzi
Tutti intorno coperti erano i piani
Dove i Cornuti si schieraro innanzi,
E ove i Pompei i Filippi ed i Luculli
Trajani e Antoni suggon quai fanciulli.

Della morte di Giulio il falso grido,
Ma piu ancora il voler del sommo fato,
Or quelli incalza ch'ogni estrano lido
Feron tremar della vittoria a lato;
Solo ogni Becco volontario sido
Della queta viltade al genio innato,
Gode di restar vinto, e trarre in letto
Per gli altri l'util suo sesso diletto.

Da cio Pericle ch'alla testa stava

Del Corpo di Riserva, allor che scosse
Vide le maschie genti, e ognun scappava,
Per soccorrere il Campo non si mosse;
Siccome il di lui Corpo si formava
Da quelle due legioni, ov'arruolosse
Il sior de' Becchi volontari, invano
Tento sarli pugnare il Capitano.

Severo e Marcaurelio avrian voluto
Perícle secondar come richiede
Dovere e onor, ma ogni guerrier Cornuto
Pago de'Ciusti, arrestò sempre il piede;
Quando dunque l'esercito battuto
Per ogni banda l'Ateniese vede,
Onde in parte coprir sua ritirata,
Arretrasi con marcia regolata.

348.

Semira che non perde mai la traccia
Del pian di Marte in mezzo alle sconsitte
Nemiche genti, contro cui le braccia
Adopra al fulminar dell'armi invitte,
Essendole prescritto ch'ella faccia
Assediare ipso facto Cornasitte,
Dopo dispersi i Becchi, ordini prenti
Manda ad Aspasia che sta sopra i monti.

349.

Ognun dee rammentarsi che postosse
Su i colli dietro al campo semminino
Coll' Ateniesi sue; subito mosse
Le piante sopra il sentier scabro e alpino;
All'ordine sedel ch'a lei recosse,
Lungo i colli medesimi il cammino
Tenne per giunger là dov'ella spera
Cornasitte umiliar cittade altera.

350.

Sempre urtata e inseguita d'ogni parte
La Cornigeria gente, non per anco
Le semmine in balta del crudo Marte
Sazio hanno il cor fra i scempi, e'l braccio stanco;
De' Cornuti campioni il senno e l'arte
E'inutil; non ha centro e non ha siance
L'esercito viril; soto è un ammasso
Di Becchi, che qua e là spingono il passo.

Dietro la Morte ed al furor gl'incalza
L'inesorabil sordida rapina,
Che da questo su quel cadaver balza,
E li dispoglia colla mano uncina;
Entro d'una bisaccia satta a calza
Depone i furti, e attiva agile e china
In moto è sempre, e sempre piu si vede
Avida, quant'è piu carca di prede.

Frattanto il reo furor di fangue umano
Due ricolmi cimieri alto fostenta
Sopra l'una e sull'altra intrisa mano,
Onde la sua crudel sete alimenta;
Morte ognor piu sra un empio e disumano
Tripudio ruota la sanguinolenta
Falce, e sono per lei gli urli e i lamenti
Di chi languisce e muor, dolci concenti.

Nella confusione universale,
In cui volto ciascun Becco la schiena,
Arrigo ottavo pur colla marziale
Angla sua gente il terren segna appena;
Freme viepiu quel principe brutale,
Che d'incontrar sperava Anna Bolena
Con Caterina sua seconda moglie,
Che il capo gli attorniar di tante soglie.

Co'mazzafrusti sibilanti in aria
Sull' Ippogrise lor con passi pari
Seguito è a tergo da Roberta e Daria
D'amista semminil prodigi rari;
Sposi di Becca razza volontaria
Ebbero, ch'ad un punto sur compari,
E con alterno affetto s'incornarono,
E drudi e insiem mezzani si mostrarono.

355.

Le lor consorti essendo state unite
Mai sempre in vita, ancor dopo risorte
Non vanno e non andarono spartite
Pronta l'una per l'altra a incontrar morte;
Sull'Ippogrise or galoppando ardite
Agli omeri dell'Anglica coorte
Si contrastan l'onor di gioria accese
Di trapassar la schiena al Rege Inglese.

Il Re Venuzio che d'Arrigo al fianco
l fuggitivi er a seguir costretto,
Sul principe vedendo oppresso e stanco
Di Roberta e di Daria il brando eretto,
Volgesi d'improvviso, e al lato manco
Fere la prima, indi sospinto e stretto
Dal tumulto che inonda, il tergo volge
Di novo, e l'ampio vortice lo avvolge.

357.

Cosi se mai destrier nel grembo sbalza
D'un siume dalla ripa urtata e rotta,
Talor contro dell'onda che lo incalza
Volge la fronte, e contro quella lotta;
Ma la corrente che piu scende e s'alza,
Par co'spumosi giri che lo inghiotta,
Talche avvolto e sospinto, ancor la schiena
Mostra, e seco lo trae l'ondosa piena.

358.

Trasportato dall' impeto non meno
Venuzio con Arrigo è già lontano
Da Daria e da Roberta, che col seno
Piagato chiede aita all'altra invano;
Daria dall' Ippogrifa in un baleno
Smontata, porge l' una e l'altra mano
All'amica ch'esangue dalla sella
Giu caduta saria senza di quella.

359-

Amica, ed è pur ver (grida sinarrita
La fida Daria) ed è pur ver che sei
Vicina adesso a perder quella vita
Che colla mia sin conservata-avrei?
Pur troppo (dice l'altra) la ferita
Che dall'acciaro ostile io ricevei
Mi farà presto o dolce mia cognata
Restar spoglia di te, che ho tanto amata.
360.

Nell'istante che Daria alla diletta
Amica sua pietosi uffici presta,
Non si sa donde venne una saetta,
Saetta ahi troppo barbara e funesta!
Poiche a tergo passo per via non netta,
Le usci dinanzi sanguinosa e presta,
Ed uscita che su, non arrestossi,
E nel sen di Roberta consiccossi.

Per tal conficcazione le cognate
Fedeli amiche una sull'altra al suolo
Agonizzanti giacquero, e piagate
Furo a un tempo ambedue da un dardo solo;
Una sopra una sotto le recate
Tirava già fra i gemiti e sra'l duolo,
E una sopra e una sotto e piedi e braccia
Moveva, e insieme scoloria la faccia.

Insieme alsin spirar l'estremo fiato,

E insiem calaro al regno atro di Pluto;
Giove sul cedolon curvo e occupato
Scassa, e dice: di core io le faluto;
Oh decreti giustissimi del fato,
Contro di voi qual uom baron Cornuto
Solleverà la voce temeraria?
Come dovea morì Roberta e Daria.

Se insiem calcate surono e trasitte
Quando vissero un di da un brando istesso,
Da uno strale medesimo consitte
Una sull'altra esalar l'alme adesso;
Semira sempre piu sulle seonsitte
Genti frattanto a eterno onor del Sesso
Coll'armi in man sembra che ognor piu goda
Nel coprire il terren di maschia broda.

Ma vedendo che 'l Sol verso l'occaso
S'avvicinava omai per dare il tusso,
E che l'ostile esercito rimaso.
Disperso, sen suggì col basso ciusso,
Ond'evitar qualunque avverso caso
Stima pria ch'esca la civetta o'l gusso
A raccolta suonar; talora avvenne
Che un ebro vincitor vinto divenne.

365.

Un circospetto General prudente
Trasportar non si lascia dall'ardore
Della vittoria, e freno alla sua gente
Mette, ch'è in preda al marzial surore;
L'Assira ch'ogni duce intelligente
Nel senno vincer seppe e nel valore,
Dai cembali e le nacchere sa il segno
Dar dunque, e arresta l'omicida sdegno.
366.

Sempre fedele di Gradivo al piano
Che rilegge e consulta ad ogn'istante,
Mentre la saggia Aspasia armata mano
A Cornasitte va con preste pante,
Cornaintutti occupar vuole, ed al piano
Gettar poscia Cornarve e Cornamante;
Cotai città lasciate indi alle spalle,
Si guarda d'immitar l'Affro Anniballe.

36\*.

Che s'ei non s'arrestava in mezzo al corso Di sue vittorie, di Quirin l'impero Sommesso avria, che privo di soccorso Ceder doveva all'Affricano altero; Poiche dietro all'ostil campo ebbe scorso E questo e quello stuol rapido e siero Delle vittrici amazzoni, e che sparse Fiumi di sangue, corse a linearse.

368.

Nel tempo che Semira fra le unite
Cornifacie guerriere le ripone
In ordin tutte, e che delle ferite
Qual cura prender debbasi ella impone,
E a quelle porger sa di vita uscite
Onorato sepolcro, si dispone
A savellar pria di lasciar lo stanco
Suo campo vincitor che posi il fianco.

Dopo ch'ebbe sganciata la visiera,

E sopra un'eminenza il passo vosse,

L'invitta e gloriosa Condottiera

In sensi tali la savella sciosse:

Compagne, amiche, l'aborrita e altera

Gente è sugata, e la mia mano tosse

La vita a quel celebre Giulio invitto

Da cui l'orbe restò domo e sconsitto.

Volgete gli occhi su gli aperti piani,
E'l tragico spettacolo d'orrore,
Che rovesciati santi e capitani
Ci offre coperti di sanguigno umore
Fra i rotti carri e fra le insegne a brani
Lacere, in mezzo a cui palpita e more
Presso del cavaliere il mulo e il bove,
Pascoli l'ira che c'insiamma e move.

La pasca sì, ma non l'appaghi; intanto
Grazie al vostro valor render degg'io,
Onde sì ben del siero Marte accanto
Trionsar voi sapeste al sianco mio;
Il viril sasto orgoglioso tanto
Ecco ave giace, ei che innalzare ardio
L'audace corno, e vil piu assai che sorte
Ne minacciò sprezzi catene e morte.

Ma la morte li sprezzi e le catene
Sono a lui riserbate, a lui che oppresso
Sotto del giogo nostro, in queste arene
Fia che prono e soggetto adori il Sesso;
Gli eroi di Sparta, e insiem di Tebe e Atene,
Angli Franchi Egiziani ad un istesso
Carro piegando il collo audace e reo
Presto da noi saran tratti in troseo.

E fra i Persi fra i Greci e Teucri e Traci Si conteranno di ritorte avvinti Di Romolo que' popoli sì audaci Da cui fur tanti regni e regi essinti; Ma piu tosto ch'eroi, ladri rapaci Chiamar essi si deggiono, che i vinti Dispogliando co' lauri sulle chiome Degni soltanto sur di questo nome.

Or che l'uomo superbo a rispettare
Il braccio nostro e 'l poter nostro apprese,
Egli è un facil trionso a chi umiliare
Ne seppe il fasto, e sul terren lo stese;
Compagne, amiche, voi che secondare
Sì ben sapeste le guerriere imprese,
Breve è la via ch'a somma nostra gloria
Oggi di propria man ci apre vittoria.

Dalla

Dalla vittoria passeremo al soglio. Donde leggi dettando, a noi sia dato Stringer lo scettro, che'l virile orgoglio Con dispotismo avevaci usurpato; Dunque fu quel sentier ch'io calcar voglio Or mi seguite delle palme a lato. E di nostr' armi al sol primo baleno Tremi Minòs della sua reggia in seno.

376.

Disse, e ad un punto un suono di soprane Ilari voci ando per l'atmosfera Misto agli urli dell'orride Egipane. E a' gridi dell' Arpia della Chimera; Mentre ferma l'Armata un po rimane. Sopra l'ala istancabile e leggera Vuo sollevarmi al ciel dove coll'occhio Appena giunge il Pegasèo ranocchio.

377.

Giuno chi mai dir puo qual'è restata? Non respira, e rassembra in un istante Ch'ella sia divenuta un' oppilata, Cotanto ha giallo e livido il fembiante; Sorride Giove, e con piacer la guata, Nè cela il suo tripudio a' Numi avante, Fra cui pur quelli del di lei partito Ridon per corteggiar l'Ente infinito.

378. E cio fanno temendo di quel mazzo Di sparagi siammanti ch'à in le mani, Sparagi ch' averlan d' Orlando pazzo Spenta la possa, e'l mostrano i Titàni; Giunone ad un tal pubblico sghignazzo Il petto saccheggiò con atti strani; Godono i Numi, e Giove piu di quelli, Mentr'essa volar sa stoppie e puntelli. VII.

Minerva nel veder fossopra poste

Le divine di lei vessiche fiacche,

Le sue prudenti mani avea frapposte,

Che buscarono in fallo alquante pacche;

Poich' ebbe del balcon chiuse le imposte,

Palla pregò la Diva delle vacche,

Giuno idest, che in la lor comun disgrazia

Di ritirarsi almen le faccia grazia.

380.

La Pronuba sparuta e simorta in faccia
Si butta su d'un lustro canapè,
E quasi ai pugni e alle pedate faccia,
Agita rabbiosa e mani e pie;
Indi la gonna si alza e si sculaccia
Sonoramente, nè si sa perche,
Mentre in la rotta delle Becche schiere
Qual mai colpa ne aveva il suo messere?
381.

Ma Pallade la lascia sculacciare,

Nè la bussola perde o 'l suo coraggio;

La Fama tosto sa in corrier cangiare

Mettendo in opra il senno pronto e saggio;

Il Campo Achèo con Cato ad avvisare

Manda per quella Dea, che con passaggio

Celerissimo suole in tempo corto

Dall' occidente trasportarsi all'orto.

Prevedendo Minerva che sorpreso
Se Cato sosse e seco Agamennone,
Sì l'un che l'altro caderia disteso
A entrar costretti in disugual tenzone,
Vuol dunque che ciascun di loro inteso
Resti della sconsitta, accio Catone
E'l Re d'Argo in udir l'aspra sciagura
Si salvin di Corniola entro le mura.

Ma il ricercar di Cesare è ben giusto,
Che dal suror della battaglia tolto
Fu quando cadde al suol da Agrippa e Augusto,
E ch'or li stanno attorno in mesto volto;
Ben presto li slacciar cimiero e busto,
Ond'esservar dove ferito e colto
Nella pugna restò, ch'a petro a petro
Fè con Semira il Capitan persetto.
384.

Presto però s'avvider che colpito

Dal suo caduco male egli restò,

Non essendo in alcun luogo ferito

Per quanto l'occhio medico osservò;

Il cor dolente e'l volto scolorito

Degli amici allegrossi e si calmò,

Ed una tal lieta novella alquanto

La speme rese al viril campo infranto.

385.

Mancato essendo Cesare, Pompeo,
Preso in capite avendo de Cornuti
Il comando, suonar da un pezzo seo
I militari corni e i rauchi imbuti;
Questo e quel capitan come poteo
Raccosse i suoi guerrier sparsi e battuti,
Indi deciso su che non si tardi
A marciar, nè altra pugna omai si azzardi.
386.

Quantunque il giorno arretrisi a gran passi, L'esercito de Becchi si dispone A gir verso Corniola, ma si lassi Marciar; d'altrove gir Febo m'impone; Sull'ali Aganippee tosto si passi Colà dove lontan dalla tenzone Fra l'etereo vapore circondato Da Venere su Paride guidato. Mentre in sen della nuvola er' involta.

La Diva, sopra i campi in pugna entrati
Il bel ciglio abbasso piu d'una volta,
Ed i Consorti vide andar sugati;
Quasi or la gioja intorno al cor raccolta
Frenar non puo, ma rendere beati
Elena e 'l Frigio brama adesso insieme
Nel molle oblio delle dolcezze estreme.

388.

Elena al par di Cleopatra avvezzo
Il core avendo alle soavi lotte,
Tacita e ratta sen suggi di mezzo
La pugna per timor dell'aspre botte;
Già Cleopatra ritornò da un pezzo
Non vista al campo, dopo che sur rotte
Le maritali turbe, ma l'Argiva
Di tornarvi per anche non ardiva.
389.

Entro d'una spelonea ritirata
Stavasi in parte incognita e lontana,
Come da'veltri suol volpe incalzata
Che chiotta s'imbucò nell'ima tana;
Con occhi e orecchi attenti et ode e guata,
Ma pure non si sida, e non si stana
Quantunque in mezzo a'boschi opachi e solti
I latrati suonar piu non ascolti.

Mentr' Elena in tal guisa nello speco Palpitandole il cor si nascondea, Vener che nella nube il Frigio ha seco, La dolce opra eseguire omai volea; Per far Elena uscir dall'antro cieco, All'uman occhio essendosi la Dea Invisibile resa, la savella Prese di Clitennestra sua sorella.

Ciprigna chiama Elena a nome: udi
Il noto suon di quella voce appena,
La credeo Clitennestra, e suori uscì,
Ma pur calca con pie dubbio l'arena;
Allor la Diva il nuvoletto aprì,
Donde con alma di stupor ripiena
Paride uscito, non sa come, o in quale
Luogo ei sia, nè li par cio naturale.

392.

Elena allor che vide a se d'avante L'incognito guerrier, volea suggire; Paride, segui la tua cara amante, L'invisibil Ciprigna prese a dire; La riconobbe il Frigio sull'istante, E la visiera alzatasi, a seguire Si disponea la Greca, che dubbiosa Pur anche pende, e di restar non osa.

393.

Del Frigio fotto la celata aperta
Elena fissa il guardo, e non fi fida,
Onde il pie move timida ed incerta,
Ma in questo, Elena mia, Paride grida;
Nel fuggir dagli amanti poco esperta,
Arresta il passo, e amor fassi sua guida,
Che in braccio del suo ben gioja gradita
Soavemente or a gustar l'invita.

394.

Dunque Paride sei? con gran trasporto
Elena si ricerca. Ah sì ch' io sono
L' idolo tuo sedele, ebro ed assorto
Nel gaudio ei le risponde in dolce suono;
Vieni (ei segue) nel sen ti appresto il porto.
Cui la Greca: ed in quello io m'abbandono;
Venere intanto col suo caro cinto
Ha colla calda Argiva il Teucro avvinto.

G 3

Sorta intanto la notte, i fuoi splendori
Di Latona la figlia in ciel spargea
Dagli argentei suoi corni immitatori
Di quelli che piantar spesso vedea;
Scordava ogni mortal cure e dolori,
E la natura in queto oblio giacea,
Wlentre gli astri co'rai vaghi e tremanti
Godean del surto de'due cari amanti.

Venere che gli vuol contenti appieno,
E alle dolcezze lor lieta presiede,
Fa dalla testa ad essi e sa dal seno
Ogn'impaccio guerrier cadere al piede;
Cintia dal cielo placido e sereno
Piu su di loro solgorar si vede
Approvando così l'amica Dea
L'opera ed i pensier di Citerea.

Ed ecco in bianco lino al Frigio appare

La sua diletta ed amorosa Elèna;

Egli al sulgor delle bramate e care

Repentine beltà respira appena;

Ombre voi che miraste ed occultare

Volevi altrui sì deliziosa scena,

Deh sossirite ch'io l'apra, e intanto versi

Nettare Iblèo la Dea d'amor su i versi.

Poiche fotto l'elmetto Elena tenne
Il negro crine a un vago nodo stretto,
All'improvviso in onda a cader venne
Su gli avori del viso e del bel petto;
Vagar sciolto lasciollo, e nol ritenne,
Pregio accrescendo al delicato aspetto,
Su cui se sia maggior dir non si puote
Delle labbra il vermiglio o delle gote.

Come se forge il Sol dall'oriente
Apre il tenero sen purpurea rosa,
E spiega piu se piu scaldar si senpe
L'odorata beltade in prima ascosa,
Vezzosetta così, così ridente
Elena a poco a poco all'amorosa
Fiamma dischiuse il cor, ch'al dolce ardore
La imporporò d'un piu gentil colore.

400.

Fuori del bianco lin nudo il bel seno Mostra, celando altre beltà piu rare, Ma sottile in tal guisa è il vel, che appieno Ogni bellezza ogni candor traspare; Le vaghe sorme che saputo avrièno Un insensibil sasso elettrizzare, Benche velate in queste parti e in quelle, Quanto ascose son piu, piu sembran belle.

Tal Elena camparve, e ancor ch'ell'usa
Sia nelle dolci pugne, il dubbio passo
Move verso l'amante, in cui trassusa
Ha una dolcezza che'l sa immoto e lasso;
Ma solo ad arte è timida e consusa,
E solo ad arte tiene il ciglio basso;
Paride pende inebriato, e'l viso
Tacito e stupesatto in lei tien siso.

Mentre vaga fra gli ermi alpestri campi
Il pastorel che il gregge custodisce,
Se avvien che acceso folgore l'avvampi,
Languido cade a terra, e impallidisce;
Cosi l'amante agl'improvvisi lampi
Di comanta belta langue, e stupisce;
Scuotesi alsine, e ad incontrare il petto
Si dispon già dell'adorato oggetto.

G 4

Digitized by Google

Egli andò ver la bella, e verso il caro
Garzone a un punto essa lanciossi avanti;
Urtaronsi i due corpi, e s'incontraro
Con impeto maggior l'anime amanti;
Le Grazie in questo un letto prepararo
Di gelsomin di rose e d'amaranti,
Su di cui cadder dal piacer sospinti
Dai nodi delle braccia insieme avvinti.

Non così all'olmo attaccasi la vite,
Nè l'edera così stretta s'allaccia;
Stringonsi ed alme e corpi, e sono unite
Dal desso quelle, e questi dalle braccia;
Le dolcezze piu amabili e gradite
Citerea piover sa ridente in faccia,
Mentre sopra di lor che anelan chiusi,
Mille ignudi piaceri erran consusi.

Fra i cari abbracci languidi contenti,
E caldi frequentissimi respiri,
Sugosi baci, teneri tormenti,
Deliziose agonie, molli desiri;
Aneliti di gioja, e tronchi accenti,
Palpiti, smanie, gemiti, sospiri,
Spasimi, vezzi, tremiti, abbandoni,
Inebrian l'alme, e san che l'aere suoni.
406.

Sempre più mi confermo che tu sei
O Musa mia diletta una fanciulla
Larga assai di coscenza; io non vorrei
Che ti piacesse quel ch'altre trastulla;
Elena e'l Frigio osservar piu non dei
Or che la Greca al giovin sa da culla;
Animo; volgi altrove il ciglio e il pie,
E ubbidiente affrettati con me.

A chi dich'io? tu seguiti cogli occhi
A divorar gli amanti avviticchiati?
Musa mia questa volta tu ne tocchi;
Come? i labbri ti lecchi, e di piu guati?
Almen per l'onor tuo che certi sciocchi
Sempre nel mormorar desti e occupati
Cercano d'adombrar, vieni, ti sbriga,
E meco di sudor le guance riga.

Conosco che adagiar vorresti il fianco
Dopo che tanto c tanto hai corso meco
Ora ch'a riposare il passo stanco
Par che inviti l'orror notturno e cieco;
Ma il momento non è giunto per anco
Ch'a dolce calma in sen respiri teco;
Dunque non ritardar; premi la via
Ch'anno Omero e Maron calcata in pria.

Brava; cosi mi piaci; affretta il volo
Là dove sotto l'ombre Aloo gigante
Torna, ma torna al Greco campo solo
Poiche qua e là mosse le sue gran piante;
Ognun si sovverrà del mariolo
Ulisse che con timido sembiante
Fattosi disertore, abbandonò
Agamennòne, e ver Corniola andò.

Giacche per sorte sua non su raggiunto
Dal terribil Gigante, che ne rende
Il Re d'Argo informato adesso appunto
Là in Cornoporto ove drizzò le tende,
Ulisse disertor seguiam, che giunto
Entro Corniola, mentre notte stende
Il negro sottanin, con gamba ratta

Nel sacro tempio torna, e vi s'appiatta.

Tutti deposti i marziali arnesi

E quell'acciar di cui s'armò, ma invano,
Ha gli abiti devoti già ripresi
Che in prima egli vesti di Sagrestano;
Presso la pira su i carboni accesi
Di novo ei veglia col sossietto in mano,
E nell'auguste soglie in umil cera
Il destin che lo attende evitar spera.

412.

Egli com' ognun sa, su dichiarato

Da Minòs Cavalier Corniculario,

E sugli al petto il bel Corno attaccato

Prima che in guerra andasse il vil salsario;

Adesso dunque ch'egli è ritornato

Fra i preti del Cornuto santuario,

Vuol come suole un vero cor devoto,

Quel Corno illustre offrire a Giove in voto.

413.

Accostatosi dunque all'ara innanzi
Ov'Ammon poggia, e satto un gran saluto
Al Dio sovran ch'ei dileggiò poc'anzi,
E in cui qual Areo non ha mai creduto,
A te (li dice) che di tutti i manzi
Superi il capo o Becco Ente Cornuto,
S'indrizza Ulisse con un Corno in mano,
Ulisse il tuo si caro Sagresiano.

4 I 4.

Quest' insegna d'onor per voto appendo
Al simulcro tuo sublime e santo,
Al cui culto mi dedico e mi rendo
Sotto di questo mio beato manto;
In ricompensa io vuo dal tuo tremendo
Braccio celeste andar diseso intanto,
Mentre io qui mi dichiaro e mi consesso
Che per la tema son suor di me stesso.

Se Pirro e Diomede esperti in guerra
Son caduti per man delle baldracche,
Giove mio, tosto Ulisse andria per terra,
Le di cui braccia son men brave e fiacche;
Nell'adoprar la lingua egli non erra,
Ma al paragone dell'armate vacche
Che Diomede e Pirro sbudellaro,
Ei non si azzarda a maneggiar l'acciaro.

416.

Parlar però di quell'acciar s'intende
Che san pugnando maneggiar gli eroi,
Non di quello che sere, e non offende
L'attivo Sesso sotto i colpi suoi;
Con una spada tal prove stupende
Feci, e farei, come faceste voi
Fra tante e tante belle savorite
Sopra il campo d'amor stese e ferite.

417.

Io temo di morir; questo timore
Sì mi penetra m'agita e possiede,
Che divenuto essendo disertore,
Presso a voi, Becco Dio, raccossi il piede;
Qui pentito or consessomi di core
Se spesso un uomo io sui di poca sede,
E se piu spesso io risi della gente
Che vi credon terribile e potente.

418.

Voi che, per quanto narrano, vantate
L'abilità di leggere l'interno,
Suppor vogl'io ch'a Ulisse perdoniate
L'incredulo di lui persido scherno;
Se alla cecità umana penderate,
So ben che riterrete il braccio eterno,
Donde contro di chi non vi rispetta
Si vuol che scenda il folgor di vendetta.

Se per altro voi foste un po piu pronto
A incenerir le birbe e i mascalzoni,
Io non vi avrei giammai fatto l'affronto
Di non creder che Giove esista e tuoni;
Ma siccome il perverso è sempre gionto
Di gloria al colmo, e soffron solo i buoni
Dall'avversa sortuna onte e strapazzi,

420.

Voi mi direte, ch'è premio a se stessa Ognor virtu, ma se virtude ha same, A se medesma non è cibo, e oppressa Cede, perche non puo saziar sue brame; Voi mi direte ancor che per espressa Legge al malvagio al persido all'insame, Dopo ch'el mondo ei visse ognor selice, Di passar negli elisi unqua non lice.

Lasciai credere in voi donne e ragazzi.

42 ? .

A parlar chiaro o fommo Becco Giove,
Patir di qua per poi star ben di là,
Io non so qual baggiano uomo si trove
Che per speranza tal vi adorerà;
Nè comprendere io posso che mai giove
Alla vostra immortal divinità
Il permetter che i buoni in egro viso
Sossirano ognor per meritar l'eliso.

422.

Se padre nostro siete, voi dovreste

Far lieti i figli in vita e dopo morte,
Che se chiacchiere frivole son queste,
Ristettete ch' à l' uom le luci corte;
Non vorrei che di cio ve la prendeste;
Che s' io ragiono qui, ragiono a sorte,
E prostrato sul nudo pavimento
Degl'incauti error miei mi dolgo e pento.

Giacche Minerva i pendoli sano
Che offesi suro dal real cosotto,
Il padre suo che molto di piu puo,
Alla figlia dovrà restar di sotto?
Or che Ulisse pentito ritornò
All' ara tua col sacro suo cappotto,
In queste soglie altissime e temute
La sicurezza ei trovi e la salute.

424.

Quest' onorato Corno un testimone
Della grazia sarà che mi farete,
E allor le lodi del gran Becco Ammone
Suonar nella mia bocca sentirete;
Il piu ostinato incredulo Pirrone
Adorarvi sommesso allor vedrete
Quando Ulisse nel mezzo al popol vario
Comparirà un zelante missionario.

425.

Col cilizio impugnato, e col capestro
Al collo cinto, insegna de fantocci,
Flagellerommi il manco omero e'l destro
Buscando in onor vostro aurei cartocci;
Di vera devozion fatto maestro
Farò che l'altrui mano s'insaccocci,
E quanto piu sia che'l cilizio ronzi,
Mi ammireranno a gloria vostra i gonzi.

Dunque al mio esempio a solla in un momento Gl'increduli verranno mansueti
Per adorarvi, e pieni di spavento,
Al vostro pie staran co'labbri cheti;
Il timor santo ad inculcare intento
Pingui raccolte ne trarranno i preti,
Che della buona gente in benefizio
Già entraro nel divin vostro servizio.

Il Re Minosse principe bigotto,
Ma che nel fondo non ci crede molto,
Lascia che gli Epuloni tengan sotto,
L'umil manto il desto venal raccolto;
Ei ch'a ingannare i popoli s'è indotto,
Sin da quando viveva, in finto volto,
All'empia ipocrisia porge il perdono,
Che in farsi opima lo sostiene in trono.

In Cornovaglia presso lui l'indegna
Si è dal mondo che l'odia ritirata,
Ov'un MONARCA a onor del soglio regna,
Che l'ha solennemente smascherata;
D'argento e d'oro a comun danno pregna
Piu non sen va con saccia al suol piegata,
E or ch'a spogliar l'incauto non aspira,
L'umanità sollevasi, e respira.

Tempo già fu che un infelice erede
Da una falsa pietà faceasi nudo;
Adesso men s'inganna, e piu si crede,
E'l fanatismo cadde avido, e crudo;
Dell'incorotta e ragionata sede
E' la filososia sostegno e scudo,
Nè un impostor distrugge i fratei sui
Perche pensar non voglion come lui.

Meno preti nel mondo il fantuario
Avrà fra poco, ma farete o Ammone
Assai meglio servito, e stuol falsario
Non sarà chi sostien la religione;
Ora i beni del sacro popol vario,
Dell'ozio amico, e non di devozione,
Che pascolar la gola e la licenza,
Serviranno a nutrir l'egra indigenza.

Ma giacche non ancor nel Becco mondo
Si follevò l'ingannatrice benda,
Con inchino umilissimo e prosondo
Lasciate ch'al pie vostro io mi distenda;
Or che fra gli Epuloni ancor mi ascondo,
Giove, la bontà vostra mi disenda,
Nè sia che'l brando delle troje nostre
Col sangue sagrestanico s'inostre.

432.

E siccome nel vostro alto soggiorno
Certo son d'esser salvo, Ente Cornuto,
Appendo dunque all'ara il nobil Corno
In segno del savor già ricevuto;
Voi che le corna tanto amaste un giorno,
Or non le offenderete col risiuto;
Un Corno in voto è degno a parer mio
D'un prete Becco, e d'un piu Becco Dis.

433

Ritorniamo ful campo di battaglia,
Donde, poiche l'Armata riposò,
Semira fotto la Vulcania maglia
Ver Cornaintutti celere marciò;
Par ch'ad alcuna Amazzone non caglia
Delle fatiche infra cui tanto oprò,
Dopo che a fommo onor della fottana
Fero una beccheria di carne umana.

434.

Lasciam che sotto l'ombra della notte
A Cornaintutti accossinsi le schiere,
Che in troseo seco portan lance rotte,
Carri elmi spade frecce archi e bandiere;
Verso il campo viril che acerbe botte
Ricevè, per cui movon le leggere
Piante i soldati al par de capitani,
Musa affrettiamci su gli aperti piani.

Avendo i duci tutti rifoluto

A pieni voti che dovea ritrarsi
Con prestezza l'esercito Cornuto,
Onde nella metropoli salvarsi,
Come dissi, alla meglio ogni battuto
Disperso stuolo corre ad ordinarsi,
Dopo che se Pompeo per ogni banda
Rombare i Corni, ei ch'arbitro comanda.

436.
Cesare sempre suori di se stesso
Da Ottavio e Agrippa cinto ed assistito,
Il Campo precedea, che meno è adesso
Per la sosserta perdita smarrito;
Sapendo che dal mal sen cadde oppresso
Giulio che in niuna parte era ferito,
Tal notizia che i Becchi riconsorta,
Qualche speranza in sì gran danno apporta.

437.

Pompeo qual suole oprare un condottiero,
Per quanto gliel permesse il tempo il loco
E la comune confusion, pensiero
Ebbe de' morti, e consegnolli al foco;
Sul piu breve dipoi noto sentiero
Condusse il campo, che quantunque poco
Vigore avesse, pur per lo spavento
Veloce in lui divenne anche il piu lento.

Mentre per vie diverse se ne vanno.

Le due nemiche Armate, sra l'orrore
Notturno sul sanguigno campo stanno
La rapina, la morte ed il surore;
Di quelli estinti, a cui data non hanno
Tomba i Becchi e le semmine, al chiarore
Della luna ne contano esultando
Le serite che in lor seo lancia o brando.

Sopra

Sopra di tre cadaveri sedendo,
Dopo aver tanto scorso e imperversato,
La morte ed il suror gran sette avendo
Son avidi di ber, ma non moscato;
Alla rapina che con cesso orrendo
Piu d'un cimier di sangue uman colmata
Ricevè dal suror, volgonsi, e a lei
Amica (dicon ambo) io beverei.

Ma la rapina perfida che spoglia,

Nè rende mai, sordida e cruda al paro,
Ricusa d'appagar la di lor voglia

Perche morte e suror non han danaro;
Questo a un tratto sdegnoso par che voglia
Di colei gastigare il genio avaro,
E con impeto stava per alzarsi,
Ma la morte il pregò di raffrenarsi.

Dopo diversi alterchi su deciso
Di giocare alle bocce que cimieri
Con piu d'un capo ch'averian reciso
Da'cadaveri esangui de'guerrieri;
Perdendo la rapina, ogn'elmo intriso
E ricolmo di sangue, volentieri
Alla morte e al suror ceder dovea,
Ma un regalo ottener s'ella vincea.

Cio stabilito, e questo e quella impugna
Il ferro, e cerca e guarda a lungo il piano,
Su cui su data l'omicida pugna
Ch'estinse piu d'un fante e capitano;
Il caso sa che morte colà giugna
Dove morto giaceva Massimiano;
Il grosso di lui capo appena vide,
Pe' capelli l'afferra, e lo recide.

Della seconda boccia indi sen va
Cercando intorno intorno al campo in giro,
Ma prestamente ritrovata l'ha
Nel capo dell' Imperatore Argiro;
Il surore non men di qua di là
Curvo ricerca; alsin dove il respiro
Ultimo esalò Lepido con Crasso
Nei lor corpi s'incontra, e arresta il passo.

444.

A questo e a quel sa che l'acciaro toglia
La zucca che sul palmo aperto ha presa,
E come chi alle bocce giocar voglia,
Ambe in man le raggira, e te le pesa;
Intanto la rapina dalla spoglia
Esangue di Valerio in terra stesa
La cervice tagliò, poi sè lo stesso
A Pertinace che giaceli appresso.

Mancava onde giocar solo il boccino,
Sicche per esso convenìa trovare
Intorno al campo un capo semminino,
E già insieme lo vanno a ricercare;
Morte di Rosimonda ecco vicino
Il cadavere trovasi, e le pare
Il di lei capo adatto, che qual giunco
Mozza dal busto col suo ferro adunco
446.

Le bocce ed il boccin trovati appena,
Uno spazio convien ch' aprano sopra
La terra ovunque ingombra lorda e piena
Di membra che ammontate stan sossopra;
La rapina e la morte sull' arena
Con il suror saticasi e s'adopra
Gettando a mucchi in questa parte e in quella
E braccia e corna e pie cosce e cervella.

Cosi nel tempo in cui battere il grano
Suolsi con i cavalli o colla mazza,
L'aja di qua di là piu d'un villano
Ripulisce, e dai sterpi la sbarazza;
Quand'ebbero or col piede or colla mano
Sul campo aperta una capace piazza,
La morte ed il suror giocano insieme;
La rapina sta sola, e non le preme.

448.

Ma pria di cominciare, stabiliro.

Che quello vinca che uno sol sarà;

La morte col boccino dice: tiro;

E in non molta distanza il butta già;

Poscia con uno stinco in terra un giro,

Donde le bocce gettinsi, ella sa;

Cio eseguito, curvatasi, in la mano

Librando il capo sta di Massimiano.

449.

Quindi lo getta, poiche il punto assegna L'occhio ù la testa semminina è posta; Il capo rotolando il terren segna Di rosse macchie, ed al boccin s'accosta; Ma avvien che da una pietra si ritegna Che a caso sul sentier trova frapposta; Per un tale accidente sul cammino Fermasi assai lontano dal boccino.

450.

La rapina tenendo al fegno il piede
Che in pria la morte impresse sulla sabbia,
Tira la testa di Valerio ù crede
Che il distante boccino toccar' abbia;
Ma troppo nella forza il braccio eccede,
Ed oltre il capo va, per cui di rabbia
La rapina bestemmia, ed al suo sdegno
Ghigna il furor che già s'è posto al segno.
H.

Con gran precauzion questo di mira
Prende il boccin, tenendo il corpo basso,
Indi con man pesata il capo tira
Di Lepido, e ritien quello di Crasso;
Sul terren corre, rotola, s'aggira,
Tocca il boccino, e addietro torna un passo;
Corre il furore, e grida in alto tuono:
Rapina, questo tiro è molto buono.

**.45**℃.

La rapina coll'occhio lo misura,
Poscia al segno prescritto ella sen riede,
Donde il capo di Lepido procura
Sbocciare, ed ai tre passi ha pronto il piede;
Ecco gettato in una data altura
Di Pertinace il capo, andar si vede
Fuori della sua man che ovunque goccia;
Ma il capo che vibrò, passa, e non sboccia.

Morte e il furore gridano: signora
Abbiamo vinto; que' cimieri a nui.
Che vinto? un corno (urlò fremendo allora
La rapina); gabbata io son da vui;
Due capi nelle mani avete ancora,
Ond'io ne deggio prendere altri dui;
Cio detto, di Bogùde, e di Marcello
Trova i corpi, e'l recide a questo e a quello.

Oh adesso sì del pari siamo; e scaglia
La zucca di Bogude Mauritano,
Ch'urta quella di Lepido, nè sbaglia,
Dal boccino gettandola lontano;
Vedrem con armi eguali a chi piu vaglia
(La rapina suggiunge); ma con mano
Cauta la Morte e con il teschio chino
Già in mira prende il capo semminino.

Con tal destrezza e con tal arte spigne D'Argiro il capo, che vibrato, tocca Appunto quel di Rosimonda, e'l tigne Mentre a bacio rimane colla bocca; Gira Rapina le luci serigne Di perdere temendo; della sciocca Bessansi morte ed il suror, cui resta Nella mano di Crasso anche la testa.

Convien che la rapina un'altra volta
Di sbocciar tenti; drizza l'occhio fello
Ver la testa d'Argiro, e averla colta
Le sembra già col capo di Marcello;
Ma poiche mal costei la mira ha tolta,
Dalla meta lontano balzo quello;
Tosto la Morte ed il surore uniti

Sclamano: gli elmi a noi; nè facciam liti.

La rapina fremendo li consegna
Alla Morte e al suror, ch'avidi e ghiotti,
Onde l'interna lor sete si spegna,
Accostano le bocche a si be'gotti;
Par questi la rapina che si svegna,
Spargendo urli seroci, che interrotti
Vengono dalle besse e dalle risa
Di quei che bevon colla bocca intrisa.

458.

Musa perche t'accheti all' improvviso,

E con grand'attenzion porgi gli orecchi?

Un Cricico tu vedi in giallo viso,

Il qual sembra ch'a morder s'apparecchi?

Oh bella! (ei grida, e in me tien l'occhio siso)

Ti sei scordato ch'erano di Becchi
I capi ch'adoprarono que' mostri?

Ch'eran Cornuti è d'uopo ch'io ti mostri?

H 3

Cio premesso, le teste conjugate
Sopra la terra ruzzolar potranno
Come sseriche bocce levigate,
Che scabri corpi intorno a se non hanno?
Se le Corna non sur loro mozzate
Nella pugna (io rispondo); esse sarano
Tutte da un pezzo dentro al postergale
D'un eccellente Critico cotale.

460.

Ma non si badi a' Critici ti prego
Mia cara Musa, e in specie se di quelli
Sono ch' an sempre sulle labbra il nego,
Ond'avvien che un autore s'arrovelli;
Seguimi or ch'io di piu animoso spiego
Le penne, satto simile agli uccelli,
E lasciamo color privi di vanni
Strepitare, ma invano a' nostri danni.
461.

Venere che assisteva al molle trotto
D'Elena e del Trojan senz'esser vista,
Ond'ei nel piantar Corna Adon ben dotto
A Menelao ne pose un altro in lista,
Sapendo che de'Becchi il campo rotto,
Al par del vincitor, far la rivista
Dovea dopo suonata la raccolta,
La lor dolce catena avea già sciolta.

462:

Indi con quel poter che i Numi solo
Posseggono, condusse in un istante
Paride ù s'avanzava il Teucro stuolo,
Che col campo viril movea le piante;
Elena pur, che non risente il duolo
Che incastrolla con Cesare, d'avante
Presto trovossi alla seminea Armata
Che verso Cornaintutti era marciata.

Per altro se il Motor su gli astri asceso
Non secondava l'opera amorosa
Che Ciprigna eseguì, restava appeso
Paride insiem con Elena vezzosa;
Già dev'ognun da un pezzo esser'inteso,
Che del sato una legge rigorosa
Tanto decise contro quel marito
Che calca pria del giorno stabilito.

Ma poiche'l fato in Giove avea rimesso L'arbitrio di discioglier la catena, Con un sol moto ei la disciolse adesso Quando chiusi gli anelli eransi appena; Non se n'avvide Paride, e l'istesso Accadde alla ben ben compressa Elèna, Che come dissi, or segue il semminile Campo, e l'altro l'esercito virile.

Paga Ciprigna (e figurar sel dee L'uom che talora vide secondate Da un selice destin le proprie idee) Disponsi a riveder le stelle aurate; Sempre stavan con Giove e Numi e Dee Di qua di là dal cielo spenzolate, Donde osservaro il general constitto In cui su Giulio Cesare sconsitto.

A66.

S'alza dunque Ciprigna alla sua sfera
Nel gaudio suo piu seducente ancora
Assisa fulla nuvola leggera,
Che dal di lei sulgor piu si colora;
Ad incontrar la vanno in solta schiera
Gli amorini e i piacer che volan suora
Dall'albergo di lei come aggruppate
Escon dall'alveo lor le pecchie alate.

Cogli amori e i piacer gli zeffiretti
Incontran la gentil ridente Diva
Con festoncini in mano di fioretti
Suonar facendo viva Vener viva;
Lo stuolo de' piacer degli amoretti
Ad or ad or co' zeffiri s' univa
Formando per la cheta aria serena,
La Dea seguendo, un cerchio o una catena.

468.

E a un tempo stesso i sestoncini allaccia
La mobil turba in stesso i nodi;
Ed or'abbassa, ed or'alza le braccia
Con vari sempre e regolati modi;
Tutti i Numi hanno in lei volta la faccia,
E poiche Giove vuol che ognun la lodi
La contempli, l'ammiri, pian pianino
Ei va battendo il palmo suo divino.

Egli applaude con tal precauzione,
Mentre se un po piu sorte egli percuote
Mano con mano, un colpo di cannone
Sembrare un peto al gran confronto puote;
Allora la volante processione
Che Venere accompagna in varie ruote,
Fuggirebbe dispersa, e i Numi tutti
Diverrian chi salami e chi prosciutti.

Seguiti essendo i grandi in ogni cosa Dai loro subalterni e cortigiani, Mentre sen torna la Diva amorosa, Fa il ciel suonare un picchiar di mani; Ogni divinità sembra giojosa Del trionso di lei, che i capitani Cornuti vide dal mulièbre campo Fuggir consusi e ricercar lo scampo.

Il partito contrario a Citerea
Forz'è che celi il tosco, e applauda anch'esso;
Mentre dunque ritorna al ciel la Dea
Con i piaceri e gli amorini appresso,
E che l'intero olimpo echeggiar sea
I lieti viva, unito a Giove istesso,
Pallade ascolta l'ilare schiamazzo,
E di Giuno in l'albergo apre un terrazzo;

Ma presto lo richiuse allor che vide
Ascendere in trionso la rivale
Alle ssere superne, onde ne ride
E n'esulta fra i Dei Giove immortale;
Giuno sul canapè sempre piu stride,
E sempre in preda all'ira sua bestiale
A picchiar segue senz'alcun demerito
Lo scoperto beatissimo preterito.

Minerva benche Dea della prudenza,
Nel veder che sculacciasi la sciocca,
Perduta avendo omai la pazienza,
A ricercar sen va la propria rocca;
Se convenga d'usar tale insolenza
Punto non bada, e senz'aprir la bocca
Sopra il messer che discoperto adocchia,
Sonora sa discender la canocchia.

Poiche la rocca v'imprimeva il segno,
E l'una l'altra mai non aspettava,
Quando sentissi tempestar dal legno,
Giuno gridò: Minerva.... E quella dava;
Palla non desistendo dall'impegno,
Giunon piu grida, e Palla seguitava;
Ma prolungar vedendo un gioco tale,
Il porto ricoperse e l'arsenale.

A75.

Che fate? (indi fclamò:) fiete impazzata?

A me fi dà la rocca ful meffere?

Giacche (risponde Pallade) avvisata

Vi ho invan di fimulare e di tacere,

Or che per colpa vostra su l'armata

Becca battuta dall'infami schiere

Di Venere nemica, è necessario

Ch'io ve le suoni ben sul tasanario.

476.

Siccome il gastigarsi da se stessi

Disconviene a chi è reo, la slemma ho persa
In faccia a'vostri vergognosi eccessi,
Onde da quel ch'io sui sembrai diversa.
A me (sclama Giunone) a me cui dessi
Venerazione e onore, una perversa
Amica traditrice in sì vil foggia
Percuote lui ch'a buon mercato alloggia?

Se le mie mani ancora non provaste,

Le proverete di qual peso sono
Ben presto sulle vostre chiappe caste,
E quando meno, meno, e non minchiono.
Cui Palla: giacche voi non meritaste
D'avermi per compagna, v'abbandono,
E pentomi se tanto ho favorito
Il vostro spallatissimo partito.

478.

Come? voi mi volete abbandonare?

(Replica Giuno). Certo, sì fignora
(Palla ripiglia); e cosa deggio fare
Con chi se stessa, e me pur disonora?
Chi diavol mai con voi semmi intrigare?
All'olimpo è Ciprigna ascesa or'ora,
E del ciel fra l'applauso universale
Comparve come in cocchio trionsale.

Delle perdite vostre ognun sia i Dei Lieto si mostra, ed io che ritirarmi Posso pur anche con onor, dovrei In pro vostro seguire ad intricarmi? Anzi son risoluta con i miei Soccossi savorir le spose in armi, Mal convenendo ad una Dea ch'è donna Proteggere i calzoni, e non la gonna.

Brava davvero! (prende a dir Giunone);
Cosi dal mio partito si diserta?
Di ribellarini ho tutta la ragione
(Segue Palla) e so cio ch'ella si merta.
Tamburina insolente un mascellone
T'affibbierò (risponde l'altra Berta).
Con voi non entro in chiacchiere, e la spalla
Mentre parla così, le volta Palla.

481.

Fermati (stride Giuno e te l'acchiappa);
Quasi io sossi una bambola di stoppa
Cosi mi volti l'una e l'altra chiappa,
Ne piu mi mostri l'una e l'altra poppa;
Ma Minerva disbrigasi, e pos scappa,
Onde a tergo di lei Giuno galoppa;
Arrestarla vorria la rea matrigna,
E quanto prega piu, piu l'altra svigna.

482.

Vedendo che la fegue, e arresta invano, E che invano la supplica e scongiura, Certa che se non ha la di lei mano, Di Venere la palma è piu sicura, Piange stride sospira, e sa un baccano Qual bimbo a cui la colazion si sura; Pallade che non è di cor malvagio, S'intenerisce, e sugge un po piu adagio. Credendola ostinata, in ginocchione
Di Palla al pie Giuno cader si lassa;
Minerva ad una tale umiliazione,
Sotto le braccia le due man le passa;
Poi la solleva, e a savellar si pone
A colei che riman con fronte bassa,
E mentre il pianto quasi te la strozza,
Gli occhi col naso tergesi, e singhiozza.

484.

Che vi giova il vantarvi esser regnante Dell'alte ssere, e di calcare il letto Sposa e suora di Giove altitonante, Se bassi sensi sol chiudete in petto? Dal fortunato e insiem satale istante Che qual regina in luminoso aspetto In ciel v'ergeste, coll'autoritate Vi su concessa l'immortalitate,

Due ve ne son; v'è quella di virtude,

E l'immortalità v'è del delitto;

Nostra è la scelta, e l'una l'altra esclude,

il poter giova, ne il supremo dritto,

ual delle due si debba a chi non chiude

Un'alma saggia, e un nobil core invitto,

Men appello a voi stessa, or che schernita

Fra gli sprezzi insultanti ognun v'addita.

La tracotanza e la superbia astrette
Sono alsin di piegar la fronte audace,
Ed è allor che l'ingiuria in guise abiette
Di conculcarle anela, e sen compiace;
Vinto è'l campo viril, le sue vendette
Vener compie, e sara presto capace
Di seduzion col lusinghiero dono
Rovesciar voi dal talamo e dal trono.

Presto pur troppo sia la maschia terra
Doma dal braccio delle spose odiate,
Cui si concede d'umiliare in guerra
Tante altere nazioni insieme armate;
Invan Giulio e Pompeo la spada afferra
Fra mille eroi, che nell'etadi andate
In debellar le piu agguerrite genti
Colla forza e col senno oprar portenti.
488.

Speme piu omai non resta; è vana e folle
Ogni lusinga, ed il trionso è certo
Della nostra rival, che piu s'estolle
Col solo di beltà possente merto;
Ah sì cosi sara, se Giove volle,
Ei ch'à ogni spregio vil da voi sofferto,

E che dee per onor di sua grandezza Gastigato veder chi lo disprezza.

Dunque siamo perdute? (sospirando Giuno le cerca); che faremo intanto? Cui Palla: con sortezza tollerando, Di magnanime almeno abbiasi il vanto; Fino agli estremi adoprar senno e brando Deve un guerrier del fato avverso accanto; Perder dobbiamo? e ben vinte si resti, Ma sian degni di noi gli ultimi gesti.

Palla cio detto, in breve istrutta rese
La Dea Giuno di quanto essa operò
Nello spedir la Fama ove distese
Le tende Cato, e'l Rè d'Argo accampò;
A un punto sè alla Pronuba palese
Ch'ad avvisar Minosse al par mandò,
Onde ciascun di lor pensi a se stesso
Dopo quanto al viril campo è successo.

L'occhiuta Diva intanto prestamente
Qual corriero era giunta ove Catone
Stava in la valle colla propria gente,
Ei ch'a marciar sull'alba si dispone;
La Dea che i fatti accresce, e spesso mente,
Narra a Cato qual su della tenzone
Il sin sunesso per gli eroi Cornuti,
Che dispersi restarono e battuti.

492.

Disse, che Giulio Cesare trassitto
Cadde sul campo per man dell' Assira,
Onde a Corniola pel cammin piu dritto
Sen sugga, se salvare i suoi desira;
Altrimenti ei non meno andrà sconsitto,
E alla vindice esposto orribil ira
Delle vittrici semmine, a vil morte
Fia condannato, o a strascinar ritorte.

Gli Adriatici co' Liguri a tal nova
Confusi sbigottiti, e senza siato,
Giacche la sola suga adesso giova.
Di ritirarsi istanze sanno a Cato;
Ei che tema nel cor grande non prova
Dell' ostinata sua serocia a lato,
Allor che d'immitar sdegna i codardi,
Tuona da' labbri, e solgora dai sguardi.

Alla vista di questi, e di sua voce
Al terribile suon, si versa in petto
De'suoi guerrier la forza, e appar seroce
Chi palpitava in timoroso aspetto;
Ma al Rege d'Argo appena la veloce
Fama l'evento ebbe narrato e detto,
In cui su de'mariti il campo rotto,
Da Cornoporto uscir pensa di trotto.

Si fente in corpo certa tremarella,
Onde fenza tenere alcun Configlio,
Neppur vuole aspettar l'alba novella,
Dal pensier scosso del vicin periglio;
Fa al suon di corno a questa schiera e a quella
Palese l'ordin della marcia; il ciglio
Apre chi riposava al noto squillo,
Che di discioglier ordina il vessillo.

496.

Intorno la città di Cornoporto,

Ove attendato stava Agamennone,

Echeggia, e ogni guerrier sra l'ombre sorto

A seguir si prepara il gonsalone;

Pochi son quelli che non hanno smorto

Il viso, ed è comun la consusione,

Essendo dalla Fama i Greci tutti

Della sconsitta maritale istrutti.

497.

E ficcome si suol ne'casi avversi
Pensare al peggio, e ingigantare il danno,
Credon che i secchi trucidati e spersi
Sian sino ad uno, e sotto se la fanno;
Agamennone che dovria vedersi
Ebro di bel coraggio, sembra un panno
Di fresco tolto dal bucato, e chiotto
Fa nella regia sua tenda fagotto.

.8ر 4

Menelao s'era appunto alloppicato
Di pochi istanti, dopo che sorpreso
Da un mal di capo, molto ebbe penato,
Male che li dovea creicere il peso;
Paride che sua moglie aveva in grato
Agon ssidata, ognuno ha omai compreso
Estere la cagion di quella sinania,
Per cui li spuntera cio che s'incrania.

Agamennon che 'l vede ancor giacere,
Presto, levati presto (al fratel dice).
Cui Menelao: mi sento assai dolere
Internamente la real cervice;
Deh riposar mi lascia. Alza il messere
(Replica l'altro); non sai l'infelice
Evento per cui sur tutti ammazzati
I guerrieri da Giulio comandati?

Sei risoluto forse d'incontrare

(Menelao segue) o caro mio statello
L'oste nemica, e in essa vendicare
De'Cornuti campion l'aspro macello?
Quand'è così, mi ssorzerò d'alzare
Il capo....Eh non son'io tanto baccello
(Lo interrompe il Re d'Argo); adesso io stimo
Che il campo sugga, ed io suggire il primo.

Fuggir? (foggiunge Menelao). Fuggire,
Signor sì (l'altro subito ripiglia);
Inutilmente forse espormi all'ire
Deggio di chi la terra seo vermiglia?
Se l'Assira ci viene ad assalire
Dietro al suror che l'anima e consiglia,
Sacrisscare al genio suo protervo
Dovrò il mio sangue, e della Grecia il nervo?

Se un Re padre è de'fudditi, obbligato

E' a risparmiar con amorosa cura

De'fuoi figli l'eccidio, a cui l'armato

Nemico porta già morte sicura;

Dopo che Menelao s'è lento alzato,

Li risponde: fratel, questa è paura;

Ragion non v'è, non v'è necessitade

Che giustissicar possa una viltade.

Perche

Perche ben ti conosco, io sì ragiono;
Ad ogni costo a pie fermo s'attenda
L'oste nemica; ah no sì vil non sono,
Nè sarà mai ch'io per timor mi arrenda;
Ma in questo di piu in campo echeggia il suono
De' rauchi Corni, e spiantasi ogni tenda;
Menelao che cio ascolta e che cio vede,
Scorda il suo mal di capo, e salta in piede.

504.

Per Dio (sclama con torbido sembiante)
Son già gli ordini dati, e già ognun move
Nel campo Achèo per il timor le piante?
E le nostre son queste eroiche prove?
Tu sei dunque l'Atridico regnante
Che quasi non l'avria ceduta a Giove?
E tu quel prence sì orgoglioso sei?
Miseri Atridi e svergognati Achèi!

5**05**• .

Miseri Atridi e svergognati Achèi?

(Agamennone grida); olà non starmi
A qui rompere adesso i zebedei;
Ho già deciso; voglio ritirarmi;
Cui Menelao: me pur rispettar dei,
E benche a te soggetto sia fra l'armi,
Son fratello, son duce, e al par di te
Ho il sangue Atrido in petto, e nacqui re.
506.

Che re? che re? che duce? che germano? (Agamennone grida); un minchionaccio Tu sempre fosti collo scettro in mano, Ed un Cornuto sciocco ramolaccio; In questo piu d'un Greco Capitano Entra, e posto al cimiero il destro braccio, Inchinano il tronsion cui'l fasto impregna, E che render saluti non si degna.

VII.

Ì

V'è Toante di Lenno un di monarca, E v'è fira loro il difumano Arrèo, V'è Tindaro che n'ha per una barca, Ei che dal gran Motor Becco fi feo; Colla fua tella ben gravata e carca Anfiloco che strinse l'imeneo Con Alcinoe sen viene, e vien con esso Minète il noto prence di Lirnesso.

508.

Accanto a questi comparisce Antione,
Ed al tergo d'Antione Mafradate,
Indi Aloo quel vastissimo Beccone,
Che un monte par colle gran membra armate;
Tutti pregano uniti Agamennòne,
Che'l timore seguendo e la viltate,
Non ritiri le piante, e che la spada
Contro Semira ad adoprar sen vada.

Gli rammentan ch'a lui fidato viene
Dell'intera nazione Achèa l'onore,
Dopo che sulle maritali arene
Lo scelsero per proprio Conduttore;
Veder li fanno che di piu conviene,
Or che sconsitto andò l'Imperatore,
Offrirsi all'oste, onde mostrare altrui
Ch'ei poco vasse co'Romani sui.

Cosi il Greco valor sia rispettato,
Ch' alle vittrici schiere avrà saputo
Argine opporre con quel braccio armato,
Che sarà salvo il popolo Cornuto;
Agamennon che tutto è penetrato
Da un panico timor, piu risoluto
Alla marcia si mostra, e sprezza quanto
Dicono i duci e i re che stanli accanto.

Siccome di natura sempre suro
Ostinati i somari, e ne' perigli
Timidi e vili, sotto il cielo oscuro
Partir vuole, nè ascolta altri consigli;
Di Corniola suggir nel chiuso muro
Decise, onde sorz'è con bassi cigli
Che ubbidiscano i prenci e i capitani
Del Generale agli ordini sovrani.

512.

Mentre sloggia Agamennone e s'appressa
Sotto il ciel sosco ver la capitale,
Precederlo convien sulla via stessa,
Quantunque stracche assai mi senta l'ale;
Musa, vedo che meco con dimessa
Fronte ten vieni, e sopra il verginale
Petto il sudor ti gocciola, ma pure
Convien seguirmi sotto l'ombre oscure.

La fama ancor che notte fosse, tutta
La metropoli pose in confusione
Quando vi sparse che cadde distrutta
La becca armata in la campal tenzone;
Allor che sua maestà Cornuta istrutta
Resto della dissatta, la magione
Reale ei scorre sorto su dal letto
In abito da camera e in berretto.

514.

Un forsennato sembra: i cortigiani
Ora chiama, e chiamati li rigetta;
Ora ver la sossitta alza le mani,
Ed a pendoli regi or da una stretta;
Dopo le smanie, e dopo mille strani
Eccessi, se ne corse alla seggetta,
Ove il fluido timor che si distana,
La zuppiera colmò Napoletana.

Fatto avendo chiamar l'Imperatore
Antonino, con lui vuol conferire
Perch'è della città governatore,
E insiem sa Memmio ed Ansitriòn venire;
Quantunque non cominci il novo albore
Fra le languide stelle a comparire,
Pur ver la reggia presero il cammino
Ansitriòne Memmio ed Antonino.

Siccome a' cortigiani ordinat' era

Da Minos, che venendo i tre campioni,

Non vi fosse anticamera o portiera,

Entrar si lascia da' guardaportoni;

Il Re che stava ognora in smorta cera

Nella forata sedia co' calzoni

Su i ginocchi, se non v'è chi gliel tappe,

Alzar non puo le gocciolanti chiappe.

Quantunque cio sia contro il galateo,
Pure in sedia a riceverli è costretto;
Antonino, che'l primo entrar si seo
Da Ansitrione e Memmio per rispetto,
Passa con esti a tergo; il vapor reo
Che s'alzava dal liquido zibetto,
Loro pel naso s'introduce a segno
Che di tornare indietro ebber disegno.

Minòs li prega di non ritirarsi,

E a perdonarli se in un simil seggio

E' obbligato a riceverli, in cui starsi

Deve come in un soglio illustre e reggio;

Quantunque loro incresca d'accostarsi

Al Re che in vicinanza esala peggio,

Pur s'appressano, e intanto i duci amici

Spingon gli essenti fuor dalle narici.

Giustifica abbastanza (il Re sì parla)
Quest'indecenza mia l'alta sventura,
Per cui chi non l'ha fatta dovrà farla
Penetrato dall'umida paura;
Quanto il corrier recò già non è ciarla,
La rotta dell'esercito è sicura,
Onde a esterminio de' Cornuti popoli
Semira piomberà sulla metropoli.

520.

Se timido sconvolto ed inquieto
Or qui son'io, forse ragion non ho?
Forse senza temer, placido e lieto
Scorrer l'ostil torrente io lascero?
Forse.....Ma in questo suror li sliscia un peto,
Ed Antonino diceli: buon prò.
Memmio, porco, pian mormora. La testa
Volge, e dice Ansitriòn: ti dia la pesta.

Scusate, e china la sua fronte reggia
Minos, poi segue con guance sparute:
Ah sì pur troppo oh Dio! sia che mi veggia
Tra i sigli esangui carco di serute;
Così parlando, tira una coreggia,
Ed il buon Antonin sclama: salute.
Gli altri due che avrian già satto ritorno,
Rispondono in tuon basso: un palo; un Corno.

Re tosto soggiunge: è lo spavento
Causa di cio, che sulla semiviva
Mia faccia pinse il sanguinoso evento,
E ch'omai d'ogni speme oggi mi priva;
Ei qui scarica un piu sonoro vento,
Ed Antonino pronto dice: evviva.
A mezza voce Memmio ed Ansitrione
Van ripetendo: sudicio; lezzone.

Perdonate, e ripiglia: ah cari amici
Piu me non riconosco in tanto assano;
Ed io son quel che vinse gl'inimici
Là in Atene con lor vergogna e damno?
Io quello che d'Ammon sotto gli auspici
Disarmai la persidia, e l'empio inganno,
E che già resi sortunata e lieta
Colle mie leggi la sommessa Creta?

Ah chi di voi sa dirmi dov'è andato
Quel re Minosse intrepido cotanto?
Cosi sclamando, ei getta un altro slato,
E Antonin cerca in questo ed in quel canto;
Poi dice al Re: Minosse ho ritrovato (55),
E un peto in cosi dir forte altrettanto
Scarica, per cui Memmio e l'altro ancora
Una risata secero sonora.

Giacche piu d'un ch'è delicato e schivo Arriccia il naso, e par poco contento D'assistere a Minosse, il di cui rivo Scorre di sotto al rimbombar del vento, Or che notte non togliemi il visivo Potere, ella che sopra il sirmamento Non starà molto a ripiegare il velo, D'Aspasia ricerchiam ch'io già disvelo.

Non v'è ch'ignori che venne spedita
Dall'Assira, poiche nella battaglia
La Cornigeria Armata sbigottita
Fu vinta, ond'ella Cornasitte assaglia;
Dall'Ateniesi sue dunque seguita,
Lasciati i monti al tergo suo, si scaglia
Ver la città con minaccioso pie,
Da cui molto distante omai non è.

Pria che la notre si ritiri, anela
Investir con sue genti Cornasitte,
E sulla Bucintora ella disvela
La brama che insiammar suol l'alme invitte;
Xantippe dietro a lei del par non cela
Quel desìo che l'accende, e tra le sitte
Ombre strepita grida, e si mantiene
Qual mostrossi con Socrate in Atene.

528.

Abrotona ch'uscì dal lupanare
Ond'esser tratta di Neocle al letto,
Su cui seppe bastardo procreare
Temistocle quel duce sì persetto,
Ella non men si vede ssavillare
Di sotto al chiuso suo sulgido elmetto,
E cosa sembra inustata e strana
Ch'arda d'un soco tal chi è cortigiana.

529.

Cratelipoli pur con Faustina,
Seniore detta, non lampan di meno;
Le macchine da cui s'urta e ruina
Seco traggonsi con stridente treno;
Aspasia così dunque s'avvicina
U' Cornasitte sorge dal terreno,
I cui sianchi muniti offrono ai sguardi
Puntute torri e aguzzi baluardi.

Da tal città non lungi era Catone
Accampato, ei ch'avea co'fieri detti
Dell'Adriatica e Ligure nazione
Spento il timor negli agitati petti;
Appena presentatasi al vallone,
Fra'l chiaror della luna, de'picchetti
Aspasia innanzi a lei postati vede,
Onde colle sue genti arresta il piede.

Quelli si ritiraro, appena il lampo Scorser dell'armi ostili balenare; Scoperse Aspasia che un nemico campo Ivi è attendato, e già si vuol vibrare; Già le sembra che senza aita o scampo Fuggano i guerrier Becchi, ma frenare Falle ad un punto la marziale ardenza Una cauta e lodevole prudenza.

Siccome ella non puo fra l'ombra tutte
Dell'inimico calcolar le posse,
Onde poi sièno contra lui condutte
L'Ateniesi che seco si son mosse,
Essendo fra le piu sagaci e istrutte,
D'un strattagemma Aspassa ricordosse
Onde gl'ibèri (56), Sparaco 57), e Anniballe (58)
Fero a' nemici lor volger le spalle.

Guerreggiando costor ne' prischi giorni,
E giunti ù 'l campo l'inimico stese,
Ogni toro ogni bue di quei contorni
Con gran celerità da lor si prese;
Cio satto avendo, di tai bestie a' Corni
Attaccarono e saci e torce accese,
Indi ove l'oste stava in attenzione
Drizzaron la Cornuta processione.

Restar sorprese l'accampate genti
Tanti lumi vedendo intorno sparsi;
Ma quando a' tori e a' buoi le torce ardensi
Cominciaron sul vivo ad attaccarsi,
Qua e là correndo rapidi e surenti
Contro il nemico and rono a vibrarsi,
Che shigottito timido sorpreso
Fuggì dal campo suo chiuso e diseso.

Avendo Aspasia all'altre sottoposte

Nelle forme scoperto il suo pensiero,
Nè opposizion trovata, per le coste

Prossime calcar questo e quel sentiero;

Trovati e tori e buoi, loro sur poste
Le faci ai Corni, indi avanzar li sero
In dirittura appunto del vallone

Ove sermo co'suoi stava Catone.

536.

Appena da' picchietti ebb' ei faputo,
Che un femineo drappel s'avvicinava,
Il fuo republican campo Cornuto
Alla pugna con voce alta animava;
Omai piu non pendeva irrefoluto
Ogni di lui guerriero, anzi bramava
Vincer full' orme dell' eroe Romano
D' Adria ad eterno onore, e a onor di Giano.

537.

Itali miei (dicea Gaton) che degni
Soli siete d'un nome si samoso,
E che sprezzando i barbari ed indegni
Lacci e di servitude il nome odioso,
Fra le nazioni oppresse e i domi regni
All'apice piu eccelso e glorioso
Della gloria giungeste, alsine il punto
D'acquistar palme, e mieter lauri è giunto.

Per il nostro valor facile impresa

E' il soggiogare un Sesso imbelle e vano,
Che la possa di Cesare ha distesa,
Ei che l'obbrobrio su del suol Romano;
Giustizia il cielo a quel tiranno ha resa
Or che trassitto da seminea mano
Di novo esalar l'alma su veduto
Qual cadde già sotto di Casso e Bruto.

Questo per l'odio mio felice evento
Con un'alma piu intrepida e piu forte
Mille morti incontrar senza spavento
Or mi saria; ma parlo qui di morte?
Questo sol de'trionsi è'l bel momento,
E 'l superbo rival sceso alle porte
Letee, di novo dall'acciar piagato
Alla vendetta mia venne immolato.

Siam Itali, siam liberi, cio basti

Per dimostrar quai soste, e quai sarete
Fra i perigli e fra i bellici contrasti
Incontro a cui sull'orme mie correte;
D'Adria di Roma e di Liguria i sasti,
Nel secondar Catone, accrescerete,
E or qui dimostri poca gente ardita
Cio che Italia saria libera, e unita.

Disse, e un lampo vibro dalle pupille
Che il valor l'ira accrebbe e la baldanza,
Onde par che di piu serva e scintille
D'ogni guerrier la marzial sembianza;
Ma intanto tra le lucide faville
E de'tori e de'buoi lo stuol s'avanza;
A un tal vista l'impeto sospende
Il campo Catoniano, e muto pende.

Tante faci ambulanti egli non fa
Chi inoltrar faccia, e dietro alla forpresa
Il timore pian pian luogo si sa
Colla sua bianca insegna all' aure stesa;
Ma i raggianti animai di qua di la
Si vibrano, poiche la torcia accesa
Essendosi consunta a poco a poco,
A Corni sentir se l'azion del soco.

Allora fu che il Catoniano fluolo
Tutto dallo spavento penetrato
Abbandona suggendo il chiuso suolo,
Sopra cui sermo stava ed accampato;
Nella comun consusione il solo
Che non s'arretri nè paventi è Cato;
Tutto dice, tutt' opra, e tutto invano;
La tema non rispetta il Capitano.

544.

L'onore che la sgrida e la minaccia,
Colei non ode, e dove si trasporta
Con pie leggero e con pallida faccia
Erra senza consiglio e senza scorta;
Dunque Caton, per quanto dica e faccia,
Suo malgrado sospinto oltre si porta
Dallo stuolo che per le vie piu dritte
A ritirarsi corre in Cornasitte.

545•

In questa su mandato a comandare

De' Sarmati il monarca suribondo,

Che la barbara Circe avvelenare

Seppe quand'egli regnò già nel mondo;

Siccome cominciava a rosseggiare

L'alba in cielo, e dal suo letto infecondo

Titon sorgea, da' muri la coorte

Fu vista, e tosto le s'aprir le porte.

546.

Di Cornafitte nelle chiuse mura
Entrò Cato non men, dove ben tosto
Infra la guarnigione la paura
Si sparse, e ognun suggi dal proprio posto;
Cato col Re de Sarmati procura
Rianimare ogni stuolo sottoposto,
Ma le siaccole ardenti ed i muggiti
Star sanno anche i piu audaci sbigottiti.

Quando i Becchi guerrieri dalle Corna
Cacciati furo, il prospero successo
Fece Aspasia ammirar, che di piu adorna
Fra'l gaudio semminin rassembra adesso;
Intanto il Sol che sull'olimpo torna,
Quel di avvicina si glorioso al Sesso,
In cui dalle vittrici armate spose
Il giogo sul viril collo si pose
548.

Tempo non perde, e colle sue guerriere
Verso di Cornasitte ella s'assiretta,
Nè molto andò che vide alto alle ssere
Delle torri poggiar l'acuta vetta;
Piu le macchine avanza, e piu le schiere
Anima colla spada a destra eretta,
E del trionso essendo omai sicura,
Brama assalir della città le mura.

Pria che di Cornafitte la caduta
Musa cantiam, giacche sudata sei,
Su di questa panchetta sta seduta,
Mentr'io vento ti so co'vanni miei;
Non curar chi sbadiglia o ghigna o sputa,
Presso alla meta piu animar ti dei
Pensando, mentre prossimo è'l consine,
Che ognor velocior est motus in sine.

Fine del Canto Settantesimo.

## ANNOTAZIONI

## DELL'AUTORE

## AL CANTO SETTANTESIMO.

(1) S. E. il Duca di Belforte è uno di quei rari Cavalieri che onorano coi talenti la nobiltà dei natali. Il fuo nome è facro fulle labbra della riconoscenza, ed è abbastanza noto nella Repubblica delle Lettere per tante sue Poetiche produzioni, nelle quali spicca una sorprendente facilità, una semplicità sublime, e un gusto squisito. Egli antepone la vita tranquilla, felicitata dall'amicizia e dalle Muse also strepito delle Corti, e all'incomodo apparato dei luminosi gradi e dei titoli, di cui s'inebria la schiava ambizione accanto al trono. L'Autore non potrà mai dimenticarsi di quell'ore deliziose trascorse con un Cavaliere si incomparabile in grembo della bella Partenope, allorche lo animava a sempre più avanzarsi sull' Epica carriera, accoppiando sempre ad una discreta lode la critica saggia e ragionata.

(2) La tomba di Virgilio, e il sepolero del Sannazzaro sono in fatti assai prossimi al suo amenissimo Casino di Mergellina detto di Cantalupo situato sulla incantata piaggia

di Possilipo.

(3) E' questi S. E. D. Domenico fratello del Duca. Basta conoscerlo per amarlo. Il suo carattere è sincero. Le sue maniere semplici. Dotato d'un sano criterio non si a meno adoperato dell'amico Duca a incoraggiar l' Autore perchè ultimasse l'immensa macchina dei presente Poema.

(4) Il Marchese Pacca Patrizio Beneventano possiede tutte quelle qualità che rendono amabile un giovine Cavaliere. La coltura delle belle Arti, e specialmente della Musica, lo dissinguono dalla folla di quei Nobili, che appena sanno se esistono, ma che sanno per altro a eccellenza scozzonare un polledro, e guidare colla piu agile maestria una carrozza.

(5) S. E. D. Domenico Maria Berio Patrizio Genovese Marchese di Sassa, Signore della Città di Montemarano, e delle Terre di Vulturara, e di Parolisi ec è uno dei Mecenati del secolo. Il di lui sontuoso palazzo sulla gran strada di Toledo in Napoli palesa il sublime gusto, e la magniscenza dell'animo suo generoso. Egli è l'asso dei Letterati, eve incontrano una costante invidiabile accoglienza da

un Cavaliere sì colto ed amabile. La sua Biblioteca è delle più scelte, e delle più abbondanti. Sono a lui estremamente cari i seguaci d'Apollo, ed egli è uno de' più savoriti del Nume medesimo. I suoi trè fratelli adorni vanno d'un merito il più distinto, e particolarmente D. Tommaso Berio và dotato d'un carattere che ispira la più alta ve-

nerazione, e il più affettuoso rispetto.

(6) D. Francesco Maria Berio suo figlio, fra i molti talenti quello che la distingue è il di sui genio per la pittura. Nell'età di soli diciasette auni è rapidamente giunto a copiare con applauso le opere sublimi de'più gran maestri, e in particolare quelle del Calabrese. In seguito spinto dal proprio genio ha satti supire i piu rinomati. Pittori, allorche sormontando le difficoltà, e sdegnando la servile immitazione dei freddi copisti si è mirabilmente inoltrato nelle regioni dell'originalità.

(7) D. Emanuele Campolongo è noto per le sue moltiplici produzioni. Il suo corso Filologico è assai stimato. Si è pure distinto in un Quadragesimale uscito dai torchi di Napoli, e che lo caratterizza per un talento assai bizzarro, ed insieme prosondo. Versatissimo è nella Critica, e nelle storie sacra e prosana, non meno che nelle lingue di Cicerone e d'Omero. Lo stil lapidario è a lui familia-

rissmo.

(8) Si silude alla famosa sua Polifemeide Opera veramente originale. V'è purità di lingua, sorza d'espressione, e una tinta di novità che sorprende. Le sue parassasi latine all' Opera stessa sono ammirabili, e d'una latinità la più scelta. Altre Opere Poetiche egli ha prodotte, e fra queste contasi la Galleide edita, Le Smanie di Pluto, e il Taso inariostato, e l'Ariosta intassato in ottava rima inedita. Ultimamente pubblicar doveva un libbro ommeno particolare col titolo Sepulcretum amicabile, che contiene le iscrizioni caratteristiche di tutti i suoi amici viventi. L'Autore vi ha pur la sua. Ciò basta per conoscere la vivace secondità del suo ingegno, e la prosonda bizzarria d'un sì ben raro talento.

(9) D. Giufeppe Cesteri Napoletano è un giovine che promette assaissimo, e che ha già dati dei non equivoci saggi al Pubblico della sua non ordinaria coltura. Sovente hanno satta di lui plausibil menzione con quella lode ch' egli si merita, vari sogli periodici d'Italia. La Rassegna Lette-

raria è un suo parto.

(10) Il Marchese Grimaldi si è ultimamente diffinto colla sua Opera sull' Ineguaglianza Fisica dell' uomo. La su-

blimità della materia da lui sviluppata con raziocinio. metodo, e chiarezza gli ha attirata l'ammirazione uni-versale, e il nome d'illuminato pensatore, e di sublime Filosofo, nomi che in oggi si prostituiscono con tanta facilità .

(11) D. Gregorio Malena Ajutante Generale della regia Marina di Napoli è uno di quelli amici che nati sembrano per beneficare i suoi simili. La morte ce l'hà d'improvviso tolto privandoci della soddisfazione ch' egli ricevesse in questo giustissimo tributo un' attestato sincero d' una grața amicizia. Egli ha portata la generolită în favore dell' indigenza ad un segno da non conoscere limite alcuno. E'questo un pregio raro, un pregio invidiabile, ma non sempre lo accompagnano la fortuna e la riconoscenza.

(12) Il Pedre Caputo Monaco Cassinense Napoletano è un soggetto di elevati talenti, e assai benemerito della Repubblica Letteraria; minori non sono i di lui pregi dalla parte del core. La leale amicizia, e l'affabile modestia lo adornano. Attributi che generalmente parlando non si accoppiano colla moderna Letterature alleata per lo piu coll' artifizio, e

coll'orgoglioso disprezzo.

(13) D. Antonio Mischeroux Ufiziale nel Battaglione Real Ferdinando in Napoli è un giovine amabile e pieno di un vero merito. Scrive in Poesia nelle due lingue del Petrar. ca, e del gran Voltaire con un'eleganza, forza, e leggiadria forprendente, allontanandosi dall'ozio, e da quella infingarda ignoranza che per lo piu è una compagna

ereditaria del popolo di Marte.

(14) Il Cavalier Gaesano Pilangeri di Napoli è oramai un nome troppo celebre perché abbifogni d'essere encomiato. La sua Opera sulla Scienza della Legislazione sa onore alla ridente Partenope, e alla nostra Italia. I Cavalieri inoperosi di certi clima, ove un tempo nacquero crebbero. e regnarono l'arti tutte e le scienze, dovrebbero scuotersi în faccia ad un esempio si luminoso, persuadendosi che non v'e sulla terra uomo piu ridicolo di quello, che ad una nobiltà accidentale unisce l'orgoglio e l'ignoranza.

(15) Francesco Targioni nostro Fiorentino Ufiziale della regia Segreteria di Marina al fervizio di S. M. il Re delle due Sicilie per i dipartimenti di guerra, e di marina, ai molti talenti accoppia un'anima benefica, amica e generosa. Le sollecite sue premure in vantaggio dell' Autore ridesterauno sempre nel di lui core una grata memoria, e quel dolce sentimento noto solo a chi sente al vivo i deliziuli impulli della riconoscenza e della sensibile amicizia. (16) D. Gaetano d' Angora Napoletano merita posto fra tanti ragguardevoli amici. Colto, schietto, erudito, e affettuoso non è stato degli ultimi ad animar l'Autore sull' Epica faticosa carriera.

(17) (18) Giovacchio Durelli, e D. Marianna sua incomparabile Consorte degni sono d'invidia, dopo che il piu fviscerato amore in mezzo agli ostacoli corono i loro voti legittimi. I giorni che soavemente hà scorsi l'Autore nella gradita loro società, e che li ricordano tanti savori e grazie a larga mano impartiteli, lo hanno determinato a renderne un pubblico testimonio, che mai non si cancelli nella memoria dei Posteri.

(19) D. Francesco Antonio Conte Crispo regio Cappellano di S. M. Siciliana è fra i piu zelanti amici dell' Autore. La dolcezza del suo temperamento, la soavità de' suoi costumi, la schiettezza del suo bel core, e la nobiltà de' costanti suoi sentimenti lo renderanno sempre grato ad un' anima avvezza ad apprezzare il solido merito, e a render

tributo alla virtù, alla verità, e all' onore.

(20) D. Domenico Protospataro Capitano all'attual servizio del Re di Napoli è il piu animolo fautore del presente Poema. Come prediletto d'Apollo, hà il diritto di patrocinare, e difendere i seguaci del Nume, allorche riconoscendo se itessi non ricalcitrano, quando un' onesta e discreta Critica tende ad abbellire. e a persezionare le Poetiche loro produzioni. L'Autore s'è gloriato sempre che la Censura dei saggi onorasse l' Epico suo lavoro, e fra questi non hà certamente l' ultimo posto il nostro carissimo Protospataro.

(21) S. E. il Principe di Butera Cavaliere del Real Ordine di S. Gennaro, Cavallerizzo Maggiore della Maestà del Re delle due Sicilie, Generale ec ec hà date in ogni tempo, in ogni luogo, e in ogni circostanza le più invidiabili riprove d' affezione parziale, e di benignità pregevole all' Auto. re. Egli è nel numero dei Grandi, ma non fra quelli che dormono inebriati dal fumo avito, che loro adombra l' intelletto e la ragione. Egli insegna al potere e alla grandezza come abbassar si debbano con dignità per comparire piu rispettabili e piu sublimi. Questi senomeni è necessario che di tanto in tanto folgoreggino sulla nobile atmosfera per dissiparvi quelle vergognose tenebre che vi spargono tanti illustri pianeti del tutto offuscati e ricoperti dai cupi vapori, che formano intorno ai loro volti degli aloni a quattr' ordini.

(22) D. Niccola Angelio è assai noto per le sue eleganti, ed

ed esatte traduzioni delle Commedio di Plauto. Interessato per la gloria dell'Autore non si e stancato d'onorarlo colla sua profonda approvazione non meno che con i suoi critici rissessi, frutto di quella scienza in arte ch'egli possiede in grado massimo.

(23) S. E. il Duca Michele Vargas Macciucca è uno dei più grandi eruditi che vanti il Secolo. La sua vasta Opera sulle Colonie antiche che abitarono Napoli non può abbastanza ne commendarsi ne ammirarsi. Egli con altre faticosissime produzioni illustra la piu bella parte dell'Italia, per non dire dell'Universo, ed è questa la deliziosa Parteuope sua patria. La sorte che concesse all'Autore di coabitar seco lui, li die tutto il campo di rilevare in un sì ammirabile Cavaliere oltre la sublimità dei talenti, tutte le virtu sociali. Zelantissimo per la pubblicazione della Cerneide porse all'Autore non pochi lumi, onde dirigere le sue studiose ricerche per fare acquisto di nove scoperte nell' immenso pelago della storia di tutte le Nazioni. Il tatto suo delicato lo rende sensibilissimo alle piu minute bellezze della Poesia, e che non tutti gustano, quantunque colti e Intelligenti. Siccome ogn'anima non è fatta per la musica, s' incontrano dunque dei Letterati che sordi tono alle piu soavi melodie dei Cigni di Parnasso, nè abbastanza possono a mio giudizio compiangersi. Sarei per supporre esser ciò un difetto d'organizzazione, per non dire un difetto d'anima.

(24) Il Cavaliere D. Antonio Planelli dell' Ordine Gerosolimitano si è mirabilmente reso celebre in Europa per il fuo eccellente Trattato dell' Opera in Musica già altrove da noi citato. Egli ha pure scritto un libbro full Edu. cazione de' Principi. Il suo merito tanto piu comparisce quando egli 6 produce fotto le spoglie d'una modestia senza esempio. Egli è di quei Letterati che aborrono la sfacciataggine, e il far la corte alla fortuna. Ella come donna, la desidera, ma cio troppo costa ad un animo veramente nobile e meritevole. Egli occupa il primo luogo uel ruolo degl'interessati partigiani dell' Autore, che più volte è stato onorato dalla discreta lode, e saggia critica d'un Cavaliere sì giusto e rispettabile. Egli apprezza i talenti, e quantunque sieda sul piu elevato posto nel Santuarlo delle Scienze, non isdegna d'abbassar lo sguardo per animare il genio, e per lodarne i fuoi sforzi.

(25) Ranieri de Calzabigi Configliere Aulico di S. M. l'Imperatore è abbastanza celebre per l'elevatezza dei rarissimi fuoi talenti. Euterpe gli è stata prodiga de' suoi doni, e il nostro Teatro Drammatico gli è debitore d'una rivolu-

•

VII.

zione, ch'è l'epoca piu gloriosa de di lui sasti Poetici. Il suo Orfee tanto samoso, colorito dalla musica dell'innovatore Maestro Gluck produsse un furioso fanatismo. La mescolanza dei Cori e dei Balli, ma sopra tutto la vera e semplice natura immitata nelle piu interessanti patetiche e vibrate situazioni, sedusse, sorprese, incantò. Il suo Alceste il suo Paride tutti annunziano un ingegno originale, e un' intelligenza assai profonda dell' Arte drammatica dell'armonia, e del core umano. Ultimamente ha egli composte le Danaidi, e la Semiramide sulle tracce del gran Voltaire. Ma le Muse non formano il solo suo pregio. La Critica e la Politica lo hanno reso affai stimabile sulla carriera delle belle Arti, e nelle Corti del più gran Monarchi d' Europa. Il suo savorevole giudizio sul Poema è la maggior ricompensa per un giovine Autore, che non curando la maldicenza, l'invidia, e la cieca o prevenuta ignoranza, folo si compiace che i ciassici ed i maestri approvino in un secolo, poco secondo d'Originali Poetici nell' Epopeja, quei laboriosi tentativi, i quali spingono i geni, che sanno intraprendere e sanno ardire, oltre i limiti della servile e mediocre immitazione. Ecco una sua Lettera, di cui defraudare non voglio il pubblico, essendo io trasportato di compiacenza allorche un Approvatore profondo, fincero, e imparziale incanutito in mezzo alle scienze e alle Muse si degna di fissare la sua attenzione, e il suo giudizio su i tentativi degl' ingegni. Io non nego d'amar la fama all'eccesso, e vaglia il vero. un uomo cui non è cara la fama, la lode, e la gloria, effer non può giammai amante della virtu. Tacito Annal. 4 è di parere che dal disprezzo di quelle nasca il disprezzo di questa: Contemptu famme contemni virtutes. Ciò mi giustifichi appresso i saggi.

Amico carissimo, Mi è pervenuto il primo, secondo e terzo Tomo dell'abbondantissima vostra Corneide:

Pleno, diffusa est copia, cornu. Ho letto i tre volumi con sommo gusto. Vi ho ammirato la ricchissima immaginazione, l'immensa erudizione Cornuta, la dolcezza lusinghiera del verso, la frequente vaghezza facile dell'elocuzione Poetica, la leggiadra purità della lingua, e qualche volta il

Fervet immensusque ruit profundo

Da Orazio al folo Pindaro attribuito per modestia, perchè anche in lui frequentemente s'incontra. Mi rallegro di questo vostro be lo e prodigo lavoro, di cui dir potete (per quagto la cosa paja impossibile) Materiam superabat opus;

a gloriarvi a ragione esclamando

Exegi monumentum Cornu perennius.

E'invidiabile questa Cornigera corona da voi si giustamente acquistata. Spero che gli applausi che raccoglierete della vostra prodigiosa fatica vi consoleranno dell'assistissima passione amorosa, nè risalti di cui.

Tu semper urges flebilibus modis

Erfetam ademptam.

In quanto a me non esito punto ad assegnar posto in Parnasso alla vostra Corneide al di sopra della Seschia rapita e del Ricciardette; dicano poi contro di me ciò che verranno i nostri

Laudatores temporis acti,

Ai quali per compiacere metterò un forse. Al mio giadizio non è però necetsaria la restrizione. Io sono persuaso. Che se la Secchia, e il Ricciardesse incontreranno in mente d'alcuni qualche preserenza sulla vostra Corneide; se si vedranno piu sampati, piu comprati, e sorse piu letti, ciò avverra perche sono piu antichi, e che è immensa la turba che

Virtutem aestimat annis; perche sono meno voluminosi; perchè non vi si tratta il soggetto a sazietà; perche al lettore

Opere in lougo facile est obrepere somnum;

perchè

Omne supervacuum pleno de pectore manat; perchè nell' immensità dell' opera' è dissicile risati con energia l'interesse, ch'è l'anima d'ogni qualssia Poema; e sinalmente perchè il doverlo andar penosamente rintracciando, stanca, distoglie, insassidisce, come ben si esperimenta anche nell'Orlando furioso a chi vuol seguitare le sparse avventure degli Eroi ed Eroine vi sono introdotte. E pure questo Poema è del divino Ariosto!

La predilezione da me concepita per il vostro sul Ricciardetto e la Secchia posso con facilità giustificarla, esaminando brevemente l'uno e l'altro Poema. Nel primo v'è sicuramente una gran naturalezza, una negligente dissicile facilità, una leggiadria di soave dire. Ma v'è una savola, un'invenzione sconnessa, visionaria, e per così dire d'Apocalisse, la quale assronta il precetto:

Nec quodeumque volet poscat sibi sabula credi Neupransae lamiae vivum puerum extrahat alvo; onde all' Autore, che quasi ad ogni pagina sogna chimere, e fantastica spaziando suora della natura, si può con sondamento dire: Quodeumque ostendis mini sie, incredulus odi. E aggiungerò poi, anche senza sar conto dei clamori dei Partigiani, che un Poema Eroi-comico in ragione indispensabile della sua denominazione deve sar ridere, e nel Ricciardetto, se n'eccettuiamo alcuni pochi luoghi, assolutamente non vi è da ridere, perche le strampalate immaginazioni rider non sanno, ma la sola Viscomica ottiene questo rarissimo vanto.

Nella Seccicia rapita riconosco un'invenzione piu castigata del Ricciardetto, una maggior regolarità, ma lo
stile è per lo piu secco, e talvolta stentato. Vi è qualche lepidezza. Il Poeta hà voglia di sar ridere, ma non
conseguisce l'intento, almeno per gli uomini educati e
di colta Società. Il suo burlesco triviale concettoso è derivato da gerghi equivoci, idiotismi plebei, onde sa nau-

sea a quelli

Quibus est equus, et pater, et res.
Convengo ancora che in ambedue i suddetti Poemi v' è un interesse sensibile, piu esattamente trattato nella Secchia, ma in questo è meschino, e nel Ricciardetto è addossato ad un Eroe di pura fantassa, Eroe che non ha sama nè savolosa nè istorica, onde non impegna a curiosità, poco importando al Lettore che uccida, o sia ucciso, moja, o si mariti l'ignoto Paladino Ricciardetto.

Vi hò detto sopra relativamente allo stile da adoprarsi ne' Poemi Eroi-comici, stile che mova a riso le distinte, educate, ed istruite persone, che questo assolutamente dipende da quello che i Latini chiamarono Viscomica. Io la definisco una mescolanza del sale della satira Oraziana con quello non di Plauto, non d'Aristofane, ma di Menandro e di Moliere, quando però lurit amabiliter;

quel Moliere che fu tra i moderni:

Personae, pallaeque repertor honestae.

Questo impasto è quello ch' io chiamo Viscomica. Esta sola può somministrare quel ridicolo sensato, che suaschera, graffiando non lacerando, le viziose persone, distama i turpi costumi, ci presenta tratteggiati al vivo, e riconoscibili subito i caratteri; li pone a contrasto per ravvivarli, e può formare uno stile concettoso, un colorito epigrammatico, che rimane indelebilmente impresso, che sorre di bocca, che diventa proverbio, che sorrende, riscuote, e diletta. Noi Italiani abbiamo perduta affatto di vista questa Viscomica, l'anima d'ogni sentimento destinato a mover le risa, in sua vece adottando le caricature quasi sempre gigantesche e stravaganti. Osservereme

or ora che i Poeti delle altre nazioni piu di noi avveduti da lei non fi fono mai allontanati, ed han prodotto, abbandonandofi a lei, que' Poemi, che eccitano tanta maraviglia. Pare che noi non sappiam piu

Inurbanum lepido se ponere dicto, e che avvezzi alle Istrionate siam venuti per disgrazia nostra a credere, che non esistesse altra maniera di sar ridere che quella scempiata degli Arlecchini, e dei Pulci-

Vengo ora a parlarvi, relativamente alla vostra Corneide. de' Poemi Eroi comici dell' altre Nazioni, e colla mia stessa ingenuità (che non pretendo per altro legislativa per nissuno') vi dirò, che cominciando dal Lutrin di Boileau, perche più citato dai Francesi, non mi adatto a pensare che venir possa in paragone del vostro, perche troppo piccolo, troppo studiato, troppo misurato, per così ipiegarini, col compasso. Il Lutrin è un Poema in miniatura; una miniatura, per quanto vaga sia, non à da metterii a confronto colle logge del Vaticano, co' faloni del Tintoretto, colle cupole, le fale, e le volte di Pietro da Cortona, e del Lanfranco. Una vampata d' una fascina non è paragonabile, se non per buffoneria, al vafto e smisurato fascio di fiamme eruttate dal Vesuvio. L' immaginazione del Lutrin è poca cosa, ond'è pregevole foltanto per alcuni eleganti dettagli, nè quali si vede la mano maestra. Per i Poemetti di piccolo volume io lo credo però un modello, e nella sua tenuità un persetto Poema:

Tantum series, juncturaque pollet.

Il Riccio rapito, e il Dispensatorio, quello di Pope,

Il Riccio rapito, e il Dispensatorio, quello di Pope, l'altro di Garth, sebbene anch' est troppo piccoli per mettersi incontro alla Cerneide, scintillano di tante gentili e nove immagini, abondano di tanti frizzi spiritosi e delicati, che avrei desiderato che voi li avesse avuti sempre in mente nello scrivere il Poema vostro, e bene immitarare voi potevi le grazie e le venusta, poichè l'arte non vi manca, nè la facilità di verseggiare, nè l'inesauribil vena. Le descrizioni che s'incontrano in que' Poemetti; i paragoni o novi o coloriti con novetinte; i tratti leggiadri e vivaci, sono terre incognite per noi, e trassori leggiadri e vivaci, sono terre incognite per noi, e trassori mobo, il Cook del nostro Parnasso. Noi non abbiamo da mostrare pezzi così graziosi come nel Riccio il sonno di Belinda, la parlata le sa il Sisso Ariele, il discorso ch' ei tiene a' Sissi suoi soggetti per dispor le disese alle sven-

К 3

ture, che a lei sovrastano; non la descrizione della tolètta, non quella dei sacrifizio dei Barone ad Amore, non l'
altra dei taglio sunesto dei Buccolo, della preparazione del
casse, dei soggiorno dello Spieen; non poi mille altri tocchi ed espressioni lepide veramente è brillanti, che quasi
ad ogni verso s'incontrano. Siamo molto lontani per poter gareggiare con quell'altre bizzarre è argute descrizioni
che si leggono nel Dispensatorio, come quella dello studio
e ricerche sische sulla natura del corpo umano, quella
d'una spezieria, quella delle stanze d'un ciariatano, quella dello scongiuro magico all' Infermità personisicata, e
quella del viaggio aereo d'Oroscopo, e molto meno le
pariate che mette in bocca a' Medici, agii speziali, e taute acutezze e frizzi, che l'Autore a piena mano sparge
mel suo Poemetto.

Vado riflettendo che l' Hudibros di Butler è quel Poema a cui più la vostra Corneiae somigia. Il vostro talenso Poetico ed il suo a me sembrano d'una stessa stampa. Ambedue affluentissimi siete, divagate ove l'estro vi guida, e v'impegnate sempre ad esaurire la cosa che sta mano prendete. Ditetto di troppo slorida fantasia, nel quale incorse anche il Marino, l'Ovidio Italiano con soverchia

giustizia disfamato, e negletto da noi.

bapete perche mi son riservato in ultimo la Pucelle d'Orleans? perche io metto questo Poema sopra gli altri tutti del suo genere, e lo tengo per il più bel parto dello smisurato ingegno di Voltaire. Se l'invenzione, e la fantasia; se il delectare, e'l jucunda, et idonea dicere; se lo strasciuar seco il lettore, l'incantarlo, il rapirlo, lo stimolarlo a rileggere, ed il farlo ad ogni momento ridere, sono i meriti essenzialissimi del Poema Eroi-comico, questo li racchiude tutti. E poi quant'è pieno di grazie, argazie, e Attici sali! Ha una maniera particolare sua originalissima di parlare il linguaggio degli Dei. Le sue bellezze Poetiche prima di lui erano ascoste nei tesori di Pindo, o

Smil d' beyond the art ridevano di la dall'arte, per fervirmi dell'espressione vaghissima di Pope, non del Crudeli, cui tanto onor se ne sece, e che a Pope la tolse, come sottilmente involo ogni sua, brillante nova frase poetica da Dryden, da Thompson, da Addisson, da Gay, e dagli altri Classici Inglesi con ardire perdonabile sì, ma che convien scoprire a disinganno degli entusiastici, e perch'è dovere l'attribuire uniquique suum.

Or dunque posto sulla bilancia egni merito e generale e particolare di ciaschedum poeta, di ciaschedum Poema, mettendo Voltaire sul trono Eroi-comico, a voi assegno enorevol posto senza etichetta fra gli altri tutti, e con vantaggio su gl'Italiani, e lascio la cura poi di collocarvi fra gli stranieri in quel rango che vi appartiene a chi è di me piu istrutto e addottrinato.

Amico, gaude serie tua. Gradite il mio incenso meritato. Procurate distogliervi dass' amorosa tetraggine, ma cercate di non diventare il Protagonista del vostro Poema. Vi hasti vi vegga il mondo poetico Cornú decorum. Credetemi poi con somma stima, e vera amorizia ec.

(26) S. E. il Ball Gaetani d'Arragona Ministro plenipoten. ziario dell'ordine Gerosolimitano alla Corte di Napoli è un Cavaliere assai affezionato alle Muse, e in particolare per quelle che animarono Omero, Torquato, el'incomparabile Ariosto. I suoi luminosi natali e gli eccelsi gradi ond' egli è decorato, non lo rendono ne inacessibile nè follemente superbo. Affabile nelle maniere, socievole nei circoli, modesto nel tratto, magnifico, generoso e prudente ha date infinite riprove d'amicizia, e di fincera parzialità all'Autore, compiacendosi nel suo palazzo in mezzo a scelta e nobile compagnia dei due sessi d'immitare Augusto allorche s' inebriava nel soave canto di Marone e del Venusino. Egli pure trasportato dal suono dell' Omerica tromba s'è degnato d'udir quello dell'Epico nostro Corno, quantunque rauco e poco grato. Un Autore in tal Caso è ben ricompensato del non curante disprezzo di certi nobili meschini, circoscritti, e maledici, che stiman gli nomini in proporzione dei ridicoli fregi che gli adornano. tali sono in fatti le insegne del fasto allorche non ricevono il loro più distinto sipendore dalla virtu dal merito e dal sa. pere. Gli onori i gradi i titoli non fono che il bisogno dell'anime vane, ma la benefica amicizia è il bisogno dell'anime grandi e sensibili. Si osserva che Trajano su l'amico il confidente e il protettore di Plutarco, di Tacito, di Plinio, e di Dione. I Grandi dell'antichità andavano avidamente in traccia di novi luminoli fregi, non fulla serie sempre incerta dei loro Antenati, ma nel Santuario delle Muse, e delle Scienze, ben persuali est pure, che la nobiltà e la grandezza son troppo meschine e spregevoli senza l'ornamento della coltura, e senza gli attributi che non ci vengono dal caso, ma in conseguenza delle lodevoli nostre applicazioni, e dello studio che forma il core. dissipa i pregiudizi, perfeziona l'anima, avvicina l'uome

all'uomo, sviluppando l'ingegno, che intraprende, ed il genio che crea . Il nostro Becco Giulio Cestre, come altrove si è riferito, su il rivale di Cicerone sulla tribuna, e volle efferlo di Sofocle al teatro. Il Cornuto Augusto su buon scrittore in prosa e produsse non meno delle Tragedie e dei Poemi. Cajo si piccò d'eloquenza. Claudio scriveva con purità di lingua, e compose l'istoria dei suoi tempi. L'immaginazione ardente, e focosa di Nerone si abbandonò alla Poesia e alla Musica. Adriano ascritto fra gli Eroi di Cornovaglia, si distinfe nella Poesia, e nella pirtura. Fu insieme Istorico ed Architetto, e palsò ancora per il primo Oratore del suo Secolo. Il comodissimo Marcaurelie, Filosofo al par d' Epitetto, su scrittore come lui. Settimio Severo Oratore neile due lingue, compose le memorie del proprio regno. Alessandio Severo cantò le virtu che accoglieva nel core, e celebrò in versi gli Imperatori piu umani che lo avevano preceduto. I due Gordiani furono magistrati, guerrieri, ed uomini di lettere, e l'uno de'due prima di regnare, pubblicato aveva un poema di trenta Canti in onore di Marcaurelio e d'Antonino Governatore della gran Capitale dei mariti. Balbino eletto dal Senato, e massacrato dalle truppe riuscì nella Poesia, e nell'eloquenza. Galtiano che fu insieme voluttuoso e bravo, e che si rese cesebre colle vittorie, e coi frizzi, aveva il talento di scrivere con venuttà, e compose dei versi pieni di voluttà, e di gufto. L'Imperator Tacito padron del Mondo si gloriava di discendere dall' Istorico di questo nome, e non passa. va una notte senza leggere o comporte. Inalzossi una statua a Numeriano come Oratore, e il solo Nemesiano in tutto l'impero gli disputò la preminenza nella poetica. Costantino altine su Oratore. Giuliano si distinse pure nell' Oratoria, nella filosofia non meno che nella satita, e sembrava a vicenda l'allievo di Demostene, di Platone e di Luciano.

(27) S. E. la Marchela d'Assigliano nipote del presato Cavaliere è una dama colta, e che gusta le grazie e i vezzi della bella poesia con un entusiasmo non ordinario. Tante ore da lei scorse in udire il Canto della nossira Toscana Musa con quell'attenzione e trasporto che altre impiegano alla toletta, o nella vergognosa idolatria dei Narseti, merita quel giusto e sincerissimo elogio, che dritto non hanno di ottenere la sola bellezza, e la vanità inutile, orgogliosa ed infingarda.

(28) Il Padre de Giorgis Rertola è un nome già facro negli Annali della celebrità. La sua delicatezza e il suo stile purgato e siorito in lui riviver fanno le grazie rutte d'Anacreonte, e l'ornata venustà del tenero Ovidio. Le sue traduzioni di Gesner, senza nominare moltissime sue Opere abbastanza note, hanno accresciute o superate le bellezze di queil'interessantissimo Poeta col farci apprezzare le gemme degli stranieri. Egli è un insitatore scrupoloso ed esatto della bella natura, e le sue poesse sono tanti quadri dove spicca la correzzione, e un colorito che seduce ed incanta. Possiede in oltre l'ammirabile dono del canto estemporaneo, ch'egli adorna di quelli abbellimenti che ne formano il piu gran

pregio.

(29) D. Marsilio Landriani Cavaliere Milanese per le sue scoperte Fisiche si è reso uno dei grandi uomini del secolo. Profondo Filosofo ed eccellente Critico unisce alla nozione di scienze così sublimi il gusto delle belle Arti. Egli fu che animò e sostenne i primi voli dell'Autore allorche sin dall'anno 1770 affacciossi ad affrontare l' immenso e scabroso sentiero dell'Epopeja, al quale così di raro presentasi chi non ha l'ardire di sormontar gli ostacoli, e di lanciarsi verso il vero bello, e varso quel grande, che l'Epica sola offre ai geni creatori nello scorrere ch' essi sanno le vaste province della novità e dell' invenzione. La grata antica amicizia, la fincera stima, e un'affettuosa indelebile riconoscenza ispireranno all' Autore in ogni tempo i più rispettosi sentimenti verso un Cavaliere si pregevole, che tanto onora l' illustre Metropoli dell'Infubria sì feconda di elevati talenti.

(30 D. Giuseppe Biumi Mi anese possiede tutti gli attributi, che adornar deggiono un Letterato nobile, onesto, e intelligente. Il suo aureo ed amabil carattere accetto lo rende alle persone sensite, e a chi sà valutare il vero merito.

(31) D. Antonio Perabò Milanese ha prodotte delle Tragedie eccellenti. Il suo Eroe Scozzese coronato dalla
reale Accademia di Parma, sa conoscere sino a qual grado giunger potrebbe l' Italo coturno, se animata sosse
la gioventù dallo stimolo della lode, e dalla lusinga del
premio.

(32) L'Abate Amoretti è assai noto in Italia per l'elevatezza de suoi talenti, e per la prosondità delle sue cognizioni. Egli coi saggi ed amichevoli impulsi invitò l'Autore a spaziare nelle regioni dell'Epica scoperte dal grand' Omero. Molti si contentano dell'essimera gloria di piccoli Libbricciuoli, che brillano fra l'Attiche sole asperse di sali pungenti; e di frizzi acuti. Trovano sacilmente dei leggeri encomiatori acquistati a prezzo di lunghe inedie sosserte nell'anticamere dei Grandi, e a sorza di vilmente arrampicarsi dinanzi all'orgoglio. Ma fra i

posteri non godono una lunga vita.

(33) (34) (35) (36) Il Padre Soave, il Padre Porta, e il Padre Sartirana Somaschi, col Padre Odoardo di S. Marco Carmelitano Scalzo, son tutti soggetti distinci nella Letteratura, è i più interessati amici dell'Autore. Il Padre Soave particolarmente si è fatto ammirare per le sue eleganti produzioni Poetiche. Le qualità personali che lo adornane, ssorzano ogni core ad amario. La doscezza del di lui temperamento, e la soavità de' suoi costumi fanno che si applichi al nostro amatissimo Padre Soave quel noto verso

Conveniunt rebus nomina saepe suis.

(37) (38) (39) (40) D. Diego Martini Segretario della Città di Lodi è un amico benefico, onorato, sensibile, e religioso. Il Dottor Griffini sta le molte sue doti spicca nella Scienza Musicale che prosondamente conosce. Il Patre Gio. Andrea di S. Lorenzo Carmelitano Scalzo si distingue particolarmente colla bontà della sua bell'anima, e del suo carattere dolce, grato e affettuoso. Il Dottor Fugazza è un uomo nella medica assai valente, e dotato d'una vivacità, e amenità di spirito veramente invidiabile. L'amicizia che persone così savie e pregevoli hanno costantemente dimostrata all'Autore meritavasi questo elogio.

(41) S. E. D. Cornelia Barbaro Gritti Dama Veneta è conosciutissima sotto il nome Arcadico di Arisbe Tarsense. Il gran Frugoni l'ha immortalata nelle sue Opere. L'alta stima che di lei nutriva il primo Lirico del Secolo Bastar puote a caratterizzarla. Ella sà dolcemente maneggiare il plettro assista in mezzo al Coro delle Castalie Sorelle. Il suo gusto, le sue cognizioni, e il suo criterio la inalzano al di sopra del Sesso. Sincera, liberale, amica, socievole ed assabile è una delle più constanti parrocinatrici dell'Autore, ed istancabile mai sempre nel sostenerlo, nel savorirlo, nel benesicarlo. Il suo palazzo è frequentato dai Letterati savi ed onesti, chi peno a consultarla e ad ammirarla come i Filososi antide constitutarla e ad ammirarla constitutarla e ad am

(42) Monfignore Stratico infigne Letterato, eccellente Critico, ed erudito profondo è l'onote non folo del Cielo d'Adria, ma di tutta la nostra Italia. Con quanta eleganza, vivezza e forza egli scriva il linguaggio delle Muse, le sue appliandissimme produzioni lo addimostrano. Egli non ha siegnato di dichiararsi fautòre del Poema nostro, compiacendosi d'unire a un'onesta lode una critica giusta e discreta; e l'Autore non si è mai stancato d'ascoltare è dipendere dall'oracolo d'uomini si rispettabili, che associar sanno alle scientische nozioni, la sincerità e l'illibata onoratezza.

(43) Siccome non tutto quanto il langue che vien portato alle giandule si converte in latte, sembra danque necessario che vi debbano essere (come in fatti vi sono) altri canali sanguigni che riportino al gran circolo questo avanzo di sangue, ed a sale uffizio destinate sono

le vene Mammarie inferne.

(44) Dopo che Cesare su i campi si Farsaglia da un'eminenza ebbe osservata la situazione dell'esercito di Pompeo, rivoltosi con faccia ilare a Cassinio Capitano d'una legione, li disse: E bene Cajo Cassinio che abbiamo da sperare la abbiamo noi del coraggio l'Cesare col dimostrarsi sereno ed allegro, depo aver riconosciuto il campo nemico, comprender sece che nutriva la certa speranza di sconsiggerio. L'ilatità di Cesare dello il coraggio e la fiducia nell'esercito, ed è questa pure un'arte d'un abile Condottiero:

(45) Narrasi che Astigono prima di venire alle meni con Antioco sigliolo di Seleuco, dopo che l'Armara su in ordine di battaglia, nell'uscir dalla tenda inciampo, e cadde colla faccia per terra. Essendosi alzaro, sellevo le mani al Cielo, e dimando agli Dei o la virtoria, o una

pronta morte. In fatti resto sconsitio, ed ucciso.

(46) Marcaurello stesso non poteva supports, generalmente parlando, moito animato contro le spose, e particolarmente contro la moglie Faustina, perche Cesare contasse assaissimo sopra di lui, e sopra la sua legione composta di Becchi volontari e contenti. Ciassuno sa the nesta morte dell'Imperatrice, abbandonara avendo la Fitososia, la pianse amaramente, recitò la di lei Orazion sunebre, rese alla di lei memoria tutti gli onori possibili, e dal Senato accordar le sece l'immortalità. Nel tempio di Venere collocò delle statue d'argento in onore della medesima, e nell'antiteatro pose una statua d'ese nel luogo

stesso dove seder suoleva quand'era in vita. Nel villaggio poi in cui morì, stabilì dei giochi, ai quali diede il nome di Faustiniani, indi sabbricar le sece un magnisico tempio, che in seguito su dedicato ad Eliogabalo.

(47) Ved. Sesto Giul. Frontin. lib. 4.

(48) Ved. Vegez. de re Militar. lib. 1. Pare indubitato che la linea di battaglia degli antichi fosse di tre sile, mentre l'Autore citato scrive, che i Loricati sormavano la prima fila, essendo tutti armati di corazza coll'elmo lo scudo, e di piu con i cosciali di serro sopra la coscia destra. Gli Astati sormavano la seconda, e nella terza si schieravano i Triari. Questi suolevano colle ginocchia piegate sedere sra gli scudi nel tempo della battaglia per non restar seriti dai dardi, e quando lo voleva necessità, si scagliavano contro i nemici con più violenza per essere stati sempre in riposo. Sovente riportarono la vittoria, dopo che i Loricati della prima, e gli Astati della

seconda fila erano rimasti uccisi.

(49) Hò voluto dare un'idea, per quanto m'è stato possibile, della formazione in ordine di battaglia della prima e seconda Acies dei Romani, le quali erano formate da due linee di trè file l'una. Il numero Romano indica la Coorte, e i primi numeri al di sotto del Romano, ci danno il numero della fronte d'ogni Coorte. La Milliaria o sia la I Coorte, aveva 414 uomini di fronte; la II ne aveva 209; la III 209; la IV 207, e la V pure 207, onde tutta la fronte della prima Acies era formata di 1246 uomini. Le altre due somme sotto i primi numeri indicanti la fronte d'ogni respettiva Coorte, sono le altre due file, che sommate coi numeri della prima fila, danno lo stato completo della legione Milliaria. La I Coorte dunque che fi schierava sull' ala destra della prima Acies. era composta di 1237 soldati. La Il Coorte, detta Quingentaria, era di 560 pedoni e di 36 cavalli in tutto 506.. così ancora la III, che formava il centro. La V che si postava sull'ala finistra, come tutte le altre Coorti dette Ordinarie, era di 555 fanti, e di 66 Cavalieri in tutto 621. La seconda Acies aveva di fronte 1035 uomini, e si componeva delle Coorti VI, VII, VIII. IX, e X nel mode che segue.

## PRIMA ACIES

| Coorte              | 1.   | IV  | Ш   | II  | V   |
|---------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| Loricati            | 414  | 207 | 209 | 209 | 207 |
| Astati              | 409  | 207 | 208 | 208 | 207 |
| Triari              | 414  | 207 | 209 | 209 | 207 |
| Stato com-<br>pleto | 1237 | 621 | 596 | 596 | 621 |

## SECONDA ACIES

| Stato com- | 621 | 621 | 621  | 621 | 621         |
|------------|-----|-----|------|-----|-------------|
| Triari     | 207 | 207 | 207  | 207 | 30 <b>7</b> |
| Astati     | 207 | 207 | 207  | 207 | 207         |
| Loricati   | 207 | 207 | 207  | 207 | 207         |
| Coorte     | VI  | IX  | VIII | VII | X           |

Dopo i più esatti calcoli, e dopo le più minute ricerche ed osservazioni da me personalmente fatte in Roma su quel sasso, in cui notate sono varie legioni, Coorte per Coorte ordinatamente, coi respettivi nomi di ciascun Legionario, sembra che ciò bastar possa per pascere la curiosità dei Tattici, essendo noi giunti a rilevare dimostrativamente, oltre la formazione in battaglia della prima e seconda Acies, la particolar formazione di ciascuna Coorte, il posto che occupavano nell'una e nell' altra Acies, e abbiamo con certezza scoperto di quanti soldati fosse la fronte d'ogni Coorte, e il suo stato comleto, come ancora di quanti uomini si componesse, tanto la prima Acies, quanto la seconda. Agli eruditi sarà certamente a grado la mia fatica in contemplazione di quel minutissimo dettaglio, cui stato sono costretto di discendere, e che accompagna sempre le ricerche, che si spingono fra le tenebre dell'antichità colla guida degli storici, che talora colle diverse loro opinioni ci allontanano dal sentiero maestro, errar facendoci in tortuosi laberinti nei quali assai difficilmente si rintraccia l'uscita.

(50) Che i pedoni leggeri si postassero sull'ale degli eserciti, ciò si legge in Vegez. de ve Milis. lib. 1.

(51) Altrove s'è dato un istorico, e minuto ragguaglio delle famose Coorti dei Cornuti.

(52) Plutarco nella di lui vita scrive che Cesare ordino in fatti a' suoi soldati prima della battaglia di Farsale che non serissero ne le cosce ne le gambe dei nemici, ma che tirando dritto agli occhi sfregiassero i volti. Cesare prudentemente s' immagino che i guerrieri di Pompeo assai novizi, e poco accossumati alle serite, quasi esseminati adoni mostra sacendo della loro bellezza e gioventu, evitata avrebbero sopra tutto questa sorta di serite, ne stati sarebbero a piè sermo, non tanto per il timor della morte, quanto per l'orrore d'una desormità che durerebbe tutta la loro vita. Avvenne quello appunto che aveva previsto.

(53) Di questo barbaro Principe vinto da Semiramide, e da lei tratto in trionfo carico di catene, s' è parlato in

più luoghi.

(54) I Galli furono Sacerdoti di Cibele, che presero il loro nome da un fiume della Frigia chiamato Gallo. Questi non erano Galli di Nazione, come alcuni hanno creduto, ma bensì Frigi. La denominazione del Galli, la quale in latino è equivoca, non lo è fra i Greci, chiamando essi disserentemente i Galli e i popoli delle Gallie. I Latini chiamano Galli sì gli uni che gli altri . I Frances come i Greci fanno differenza fra i Galles, ed i Gaulois. L'istituzione di tali Sacerdoti che cominciò nella Frigia, si sparse nella Grecia, nella Siria, nell'Affrica, e in tutto l'Impero Romano. Consulti Luciano chi curioso sosse d'istruirsi delle ridicole cerimonie, che usavano nel ricevere qualche novo candidato nella lor Società. I Galli in realtà altro non erano che dei vagabondi e dei ciarlatani, che andavano di Città in Città suonando dei cembali e dei crotali seco portando l'imagini di Cibele per sedurre le persone semplici, e raccogliere delle elemofine di cui s'approfittavano. Cantavano dei versi, rendendo, secondo narra Plutarco, la Poesia asiai dispregevole, cioè quella degli oracoli. Loro era permesso 'dalla Legge delle dodici tavole, come afferma Cicerone, di chieder l'elemofina in certi giorni all'esclusione d'ogni altro mendicante. Nel tempo dei loro sacrifizi sacevano delle contorsioni violente agitando la testa con rapidità urtandosi di fronte uno contro l'al-

tre all'ufo dei montoni. I Galli avevano un capo chiamato Arcigallo, o Sovrano Sacerdote di Cibele. Era una persona distinta, che vestita di porpora, portava la tiara. (55) Su tal proposito non dispiaccia quanto segue. Il Conte di Cantagneda, della famiglia di Meneses in Portogallo, riparo con un frizzo graziolo e bizzarro una ventola libertà che si prese un giorno con il Re D. Giovanni IV. Questo Principe, che considerava il Conte come suo savorito, gli diede una sculacciata. Il Conte nel tempo stesso lascio scappare un vento nella mano del Re. Effendo il Monarca rimalto confulo e piccato di questa mancanza di rispetto, Sine (li diffe il Conte) votre Majefté peut elle jamais fraper à une porte, qu'on ne lui ouvre incontinent? Questo motto piacque tanto al Re, quanto gli dispiacque l'azione. La presenza di spirito serve di resugio agli errori, anzi gli ripara sovente sì bene, che non di raro è di fommo vantaggio l'averli commelli.

(56) Sesto Giulio Front. Strategematum lib. 1. een. 4. così descrive il satto, Hispani contra Amilcharem Boves vehiculis adjunctos in prima fronte constituerunt, vehiculaque taedae, et sulphuris signo pugnae dato incenderunt; actis deinde in hostem bobus consternatam aciem profligaverunt,

(57) Lo stesso Autore al cap. 5. narra , Spartacus fossam, qua erat a Marco Crasso circumdatus, coesis captivorum pecoribus, quoque cornibus noctu replevit, et super-

(58) Plutarco in Fab. Muxim. ci hà conservata quest'epo-

greffus eft "

ca gloriosa dei corni, e scrive, che Annibale nella campagna di Casino trovandosi impegnato coll' esercito in
una valle paludosa, ed essendo chiuso da Fabio Massimo, immaginossi questo strattagemma. Ordinò che si
prendessero due mila buoi di quelli che i Cartaginesi
avean rubbati, indi che attaccassero a ciascuna delle
loro corna una torcia di materia combustibile. Sul sar
della notte a un dato segno che dovessero accender le
torcie, e che cacciassero i buoi verso la cima delle montagne dalla parte del distretto e dei passaggi, che cu-

torcia, marciarono lentamente verso le montagne. I passeri, e i vaccari che guardavano gli armenti sulle colline, restarono maravigliati di veder quelle torce,

straccato alle Corna su piccolo, e non bruciava che la

che illuminavano tutti i luoghi all' intorno, e pensavano che fosse un' Armata che marciasse con bell' ordine allo spleudore delle fiaccole. Ma quando il foce, bruciate le Corna, giunse al vivo, agitati i Bovi dal dolore, e scuotendo le teste si coprirono gli uni cogli altri di fiamme, e allora non osservando più ordine, ma inferociti e spasimanti si messero a correre come suriosi a traverso le montagne colla testa infiammata, mettendo tutto a foco per dove passavano. Ciò su un terribile spettacolo per i Romani, che custodivano i passaggi, poiche quelle torce sembravan loro tante fiaccole portate dagli uomini. Restarono turbati e intimoriti pensando che i Cartaginesi venissero ad assalirli, e a chiuderli da tutte le parti. Un solo non ebbe il coraggio di mantenersi nel suo posto, ma suggirono tutti verso il loro campo, e abbandonarono i passaggi . L'Infanteria leggera d'Annibale se ne impadronì nel tempo istesso, e diede comodo al resto dell'Armata di defilare senza timore, e senza pericolo con tutto il grofio del bottino, che seco conduceva.

DELLA

## DELLA CORNEIDE C, A N 1 O SETTANTESIMOPRIMO

## ARGOMENTO

Son prese piu Città. S'uccide Cato.
No tocca Menelao. Giuno s'arresta.
L'Itaco torna al tempio. E' gastigato
Agamennon. Di colpi una tempasta
Riceve Ulisse. Il grand'assalto è dato.
Presa è Corniola. Venere sa sessa.
Di Giuno il sasto alsin rimane oppresso,
E Semira trionsa a onor del Sesso.

Coo l'estremo volo, ecco già tocco
Dopo tanto sudor fra 'l popol Becco
La meta lontanissima, e trabocco
Al suol quasi consunto al par d'un stecco;
Seupido resta quello e questo sciocco
Che sperava veder l'Ascreo sciabecco,
In cui nel porto entrando io splendo e spicco,
Fra le sirti e li scogli andare a picco.

V'è chi di rabbia si contorce e s'ange, E bieco in faccia guatami da lunge; Altri v'è che da invidia oppresso piange Or che 'l Vascello a piene vele giunge; Chi all'esterior delle spirali Frange Mostrasi avverso, desso vano punge Onde cangisi il vento che mi spinge Su quel piccolo mar che ancor mi cinge. D'improvviso la vil nemica turba
Dileguasi qual suole un vapor sozzo
Al Sole in faccia, e copresi la surba
Livida fronte allor che chiude il gozzo;
Piu omai l'aspetto suo non mi conturba
Mentre m'accosto sul Parrasso Gozzo,
Donde sopra le rive in pria deserte
Mi attendon mille e mille a braccia aperte.

Il mio Giuseppe l'inclito Riccardi (1)
Lieto rimiro, ed or ch'al lido io torno,
Raccoglie in me gli affabili suoi sguardi,
Nè l'orgoglio ignorante egli ha d'intorno;
Non tanti e tanti nobili insingardi
Immita nel suo splendido soggiorno
Che adornando il natio suolo Toscano
Forma l'ammirazion del dotto estrano.

D'Etruria a gloria in lui si vede e apprende Come in gentile ed umile sembianza La vera e saggia nobiltà risplende, Che sul sentier degli Avi i passi avanza; Ferroni (2) al par di lui dolce mi stende Le amiche braccia, e della mia costanza Gode, poiche sull'Epico naviglio Affrontai qual Colombo ogni periglio.

Dotto cortese semplice erudito
I luminosi suoi natali onera,
E le pompe sprezzando, il sacro lito
Calca, su di cui l'Arti han la dimora;
Mannucci, (3) ch'a me sia sempre gradito,
Tra i paghi amici esultar veggio ancora,
Egli ch'al cor benesico e sincero
Tutti i pregi unir sa di Cavaliero.

L'Epica Musa mia ridente accoglie,

E dell'asinità nobile e vana
Gli usi aborrendo, nelle proprie soglie
Volge le carte in varia lingua estrana;
D'eguali accesa virtuose voglie
Del mio ritorno la di lui Germana (4)
Non men s'allegra, e intelligente e giusta
L'opre eccesse de Vati approva e guita.

Antonio e Orazio (5) d'ogni laude degni
Che i fasti di piu innalzan de' Morelli,
Prezzatori de' geni e degl' ingegni,
E sidi incomparabili fratelli;
Sì l'un che l'altro i piu sinceri segni
Mi dan di gioja, ond'io rivolto a quelli
Mi riconsorto, e un vigor novo sembra
Che in me discenda a rinsorzar le membra.

Rabatta (6) è quello, ah sì lo riconosco!

Qual m'infonde nel sen grato contento

Amico sì sedel, che onora il Tosco

Cielo coll'opre del suo gran talento!

Con disprezzante volto e in ciglio sosce

Al par di cento letterati e cento

I voli altrui non guata, e qual conviene

Sincero il mal condanna, e approva il bene.

Gradito a Febo e alle Castalie Suore
Da' gravi studi in mezzo a lor si tolle.
E colla cetra spesso inganna l'ore
Mentre in lui l'estro estemporaneo bolle;
Ver me ticolmo d'amistà d'amore
L'un braccio e l'altro sulla riva estolle,
E fra i baci e gli amplessi ei mi prepara
Nel proprio sen dolce quiete e cara.

II.

Al fuo fianco il fensibile Besani (7)
Ebro di gaudio mi desira e aspetta
Ver me del par stendendo ambe le mani,
Ei che di Pindo sta sull'alta vetta;
Del pretismo moderno in mezzo a'vani
Oziosi armenti non ha mai negletta
La via, su cui virtude i geni aduna,
E che guida al saper, non a sortuna.

12.

Non lungi Mariani (8) efulta e gode
Or ch'alla fin mi vede del viaggio,
Ei che si degna con amica lode
L'intrepido esaltare Ascrèo coraggio;
Dell'ignoranza e del livor la frode
In mio savor consonde onesto e saggio,
E mentre contro il nobil ozio s'arma,
Per me trionsa, e la viltà disarma.

13.

Niccola (9) fra i piu fidi e vecchi amici
Tra la folla si meschia e s'avvicina,
Ei che ne' primi miei giorni felici
Meco abitò sulla natia marina;
D'amistà vera sotto i puri auspici
Della sorte ch'a' miei danni s'ostina,
Mi consolò fra quell'ingiuste offese,
Che l'ingrato mio sangue aspre piu rese.

14.

Dell'avarizia al fianco e dell'orgoglio
Mi respinsero i miei dall'ardua meta,
Bramandomi veder d'aita spoglio
Lungi morir dalla sedele ERSETA;
Allora su che dall'augusto soglio
Una STELLA raggiò benigna e liera,
E che d'Emanuel (10) la destra invitta
Fe'avarizia e superbia andar sonsitta.

Quell'avarizia istessa per eterno
Giusto decreto or s'ange e si tormenta
Nelle perdite sue, mentre le scerno
L'orgoglio al fianco che in se i morsi avventa;
E questo e quella fra un rimorso interno
(Ch'alsin forz'è che la persidia senta)
Guatan la nave mia che ver le sponde
Spingono a gara i venti amici e l'onde.

S'apre Eduardo (11) tra la folla un varco, Ei che I fangne illustro de Berlinghieri, E di splendidi merti onusto e carco Spiega sul volto i voti suoi sinceri; Del Prence Tosco al glorioso incarco Prescelto di guidar santi e nocchieri, Traendo Traci ed Arabi in catena Pompeo novel purgo l'onda Tirrena.

Ei guarda con sdegnosa maraviglia
La patria mia, donde piu alcun non viene
Ad incontrarmi con giojose ciglia
Fra gli amici che ingombrano le arene;
Anzi piu d'un (nè so perche) s'appiglia
A seguitar chi volgemi le schiene,
Allor ch'stalia tutta il mio ritorno
Festeggia a tanti chiari sigli intorno.

Lascia Eduardo che la patria ingrata
Sdegni i miei carmi; fotto vario clima
Piu d'una nova patria ho già trovata
Che l'Epiche Camene accoglie e stima (12);
Non per questo sarà meno onorata
La mia memoria, che di gloria opima
Forse andrà com'andò nel suol Romano
Quella un giorno di Tullio e Coriolano.

A consolarmi dell'ingiusti oltraggi
Fra gli evviva e sra gl'ilari clamori
Sanseverin (13) co'miei piu sidi e saggi
Amici giunge, e par ch'ei mi rincori;
Raccoglie i suoi piu luminosi raggi
Su di lui la virtude, e in mezzo a'Cori
Delle Parrasie Dee dolce risuona
Il canto suo per l'Italo Elicona.

20.

L'amoroso Crescini (14) con trasporto
Brama stringermi al sen, brama al suo fiance
Fra tanti amici rivedermi in porto,
Ove respirero languente e stanco;
Affabile e gentil, grato consorto
Desìa recarmi, e con il destro e'l maneo
Braccio tra l'affoliata ilare gente
Salutando mi va cortesemente.

21.

Il mio diletto amabile Grazini (15)

Ecco pur veggo, e seco veggo al paro
Il celebre Cantore, il buon Vicini (16)

Soave cigno del natio Panaro;

Con essi non men lieto Spolverini (17)

Dalla primiera etade a me sì caro,

Corre a incontrarmi, ei che di Febo accante

Dell' Adige le rive illustra tanto.

22.

Zacchiroli (18) sì noto fra i canori
Figli d'Apollo, al mio ritorno applaude,
Ei che fra i primi Italici Cantori
Dal Tosco Prence ottenne premio e laude;
Solari (19) fra gli amici spettatori
Della rivalitade odia la fraude,
E benche noto a Pindo, egli non meno
Porgemi dalla riva aperto il seno.

L'illustre incomparabil Caterina (20)
Ch' Adria rispetta, e che l'Italia ammira,
Di sublime virtu somma Eroina
Che benesica e grande amore ispira,
Ver me sin dalla Veneta marina
Affrettasi ridente, e allor che gira
Alla mia Musa i placidi suoi lumi,
Stupidi stan tutti gli Adriaci Numi.

Grata alle Suore Ascree l'ore trascorre
Tra i Figlioli d'Apolline, cui stende
La generosa mano, e'l sasto aborre
Che la virtude ignora e vilipende;
L'indigenza che umile a lei ricorre,
E'l merro che conculcasi e si ossende
Dalla sorte nemica, e premio ed agi
Trovano in sen degli aurei suoi palagi.

Ma Aspasia che disponsi in Cornasitte
Coll'armate Ateniesi a porre il piede,
Fa ch'io lasci gli Amici, e per vie dritte
Ritorni ù la città poggiar si vede;
Sposo in essa non v'è che colle ritte
Armi le donne incontri, e par che sede
Cio non merti, poiche l'uomo è obbligate
Il Sesso d'incontrar col brando alzato.

26.

Enobarbo l'Alfier della coorte

Del feroce Caton, com'ognun fa,

E che fembrar dovrebbe invitto e forte,

Un gelido timore in corpo egli ha;

Mentre Cato e il Re Sarmata la morte

A incontrar pronti fon nella città,

Egli fegretamente la paura

Fomenta, e brama uscir suor delle mura.

Molti del suo pensiero infra le genti Cornute trova, e piu nel suo partito Entrano i volontari ed i contenti Becchi, di cui sì abbonda il maschio lito; Cato e'l Sarmazio Re co'sieri accenti Tentano invan ch'l muro sia munito, Sotto di cui la bella Aspasia nostra Avanzandosi sa bellica mostra.

28.

L'armi mulièbri foorte sono appena
Dal popol da soldati, oh allora cresce
La loro tema, e ognun volta la schiena,
Corre affollato, apre le porte, ed esce;
Coll'alma sua d'ogni reo vizio piena
A Enobarbo sembrar vil non incresce,
Nè Cato ascolta o cura che lo sgrida,
Ma nelle gambe sol spera e consida.

29.

Perfido e vil t'arresta (urla Catone);
Pria che fuggir, la morte incontrar dei.
Eh ch'io non sono a segno tal minchione
(Enobarbo risponde) e tu lo sei;
Un gran giudizio ha quel che non si oppone
Alle sue spose; giuro a Dio potrei
Pugnar con Agrippina e con la bella
Lepida, ch'io calcai, benche sorella?

30.

A uccider donne e a rimanere uccifo
Per la lor man non fono accostumato;
Altra guerra altra morte io qui mi avviso
Di presto far del caro Sesso a lato;
Di suggirmene dunque ho già deciso,
E voi qual bravo eroe restate armato,
E per una virtu sallace e stolta
Sbudellatevi pure un'altra volta.

Cio detto, fra 'l tumulto de' guerrieri
Sen' esce dalle spalancate porte
Co' cittadini ch' empiono i sentieri,
E cercan per suggir le vie piu corte;
Ma non son meno intrepidi e men sieri
Cato e'l Sarmata Re; senza coorte
Quello, e questo de' suoi privo già reso,
Sì l'un che l'altro è sulle mura asceso.

Guatan le ostili squadre, ed han coraggio Di correr soli ad affrontarle ancora, Ma il loro ardir ritiene un pensier saggio Che su i muri gli astringe a sar dimora; Oltre che saria certo lo svantaggio, Se deggiono morire, all'ultint' ora Giunger bramano, come il dover chiede,. Dalla città senza ritrarre il piede.

Aspasia mentre disponeasi ardita

Per dar l'assalto, nel vedere aprire

Le porte, che sar voglia una sortita

Il nemico ella crede, e desta l'ire;

Le sue guerriere piu rinsorza e incita

Accio da sorti pugnino, ma uscire

Vedendo in consusson la Becca gente,

D'insidia teme qual duce prudente.

Ma non molto paísò ch' ella comprese

Essere dal timor spinta la folla;

Xantippe quella garrula Ateniese,

Che facciam? grida forte, e'l dardo crolla;

Abrotòna sì facile e cortese

Brama non men d'insanguinar la zolla,

Ella ch'al lupanar già cadde esangue

In altra guerra tinta d'altro sangue.

Aspasia che rimira ogni compagna
Su dell' Onocentaure erger lo strale,
La Bucintora lungo la campagna

Spinge, e lo stuol de'fuggitivi assale; Enobarbo che adopra le calcagna E che sen sugge a un lepracchiotto uguale, Vede la Bucintora, e in lui s'accresce

La paura, che fuor de'calzon gli esce.

Mentre precipitoso egli piu scappa,

E di vigore non ha piu una dramma
Che gli uscì tutto convertito in pappa,
Lo arriva Aspasia che di piu s'insiamma,
Vibra l'acciar, ch'ogni riparo strappa,
Nelle coste mendose, e dal diaframma
Sortito innanzi, poiche entrò di dietro,
Par ch' Enobarbo sia satto di vetro.

Boccon trabocca il vile e insiem superbo
Carnivoro iniquissimo Enobarbo,
Qual dalla base sua reciso nerbo,
O quasi pin ch'io dalla terra sbarbo;
Il Becco reo forz'è ch'al colpo acerbo
Ceda, e in morire ei muor con poco garbo,
Poiche con moti e contorsioni strambe
Ruota i bracci, e divincola le gambe.

Ma della vita alfine ei riman' orbo
Scappando fuor dal finghiozzante gozzo
L'anima fua piu negra affai d'un corbo,
E affai piu lercia d'un feccioso pozzo;
Appena entrò nel regno tetro ed orbo
Il di lui spirto scellerato e sozzo.
Molto meno stimandolo d'un cavolo,
Lo scassa, e dice il Dio: vattene al diavolo.

Xantippe ed Abrotona quindi e quinci Su i fuggitivi fanno a chi piu spanci Vibrando a gara de'tremendi squinci, Che spaccano le teste al par d'aranci; Sembra che la lor man sempre incominci, E che sganciato l'un, l'altro riagganci; Cadono i Becchi, e quasi pallon gonsi Spargono in tombolar sonanti tonsi.

40.

Catone e'l Re de'Sarmati da'muri
In un istante tanta folla estinta
Vedendo, di perire omai sicuri,
Pur la forte alma lor non anco è vinta:
Nel timor che s'adombri o che si oscuri
Il proprio nome, brama ognun che tinta
Vada la destra almen nell'ultim'ore
Col sangue del superbo vincitore.

41.

Ma nel tempo ch'anelano sul piano
Di correre a incontrar le spose armate,
Ritengono ambedue la pronta mano
Entrando Aspasa già nella cittate;
Poiche d'opporsi e di pugnare è vano,
Il Sarmatico Re da disperate
Smanie sospinto, pria che preda ei resti
Del Sesso odiato, avanza i passi presti.

Nel punto istesso giu dalla muraglia Si precipita, e con sonora botta Il suolo percuotendo, infrange e smaglia Il cimier la pancera e busto e cotta; Sotto la ferrea striturata maglia Carne ossa e pelle feronsi ricotta, Talche potea di sua minuta ciccia Farsene una Sarmatica salsiccia. Caton del prence piu compianto il fato Avria, se stato egli non sosse un re, Mentre da lui su sempre detestato Chi'l regio serto cinse sul toppè; Frattanto della sua costanza armato Con orror pensa, che di lacci il pie Li graverà la schiera vincitrice, Ed io cinto di nodi? ei fra se dice.

Di Romolo l'impero, i ferri odiai,
Di lacci mi vedrò gravare adesso?
Caton fra le ritorre? ah non sia mai!
Pria che mi tragga vilemente il Sesso In suo poter, la libertà ch'amai,
E che pur amo ancor costante e sorte,
Si preserisca ai lacci ed alla morte.

Oh facra libertà dolce e diletta

Delle bell' opre amica e fautrice,

Del ciel sublime dono, e di persetta

Virtu compagna insieme e genitrice,

Un secondo olocausto in Caro accetta,

Che pur sen cade intrepido e selice,

Qual già cadde magnanimo e sereno

Nell' Affricano suol d' Utica in seno.

Disse, e poiche l'acciar la strada aprirsi
Nel petto armato non potea, la gola,
Quel prezioso canal, volle serirsi,
Donde non usci gemito o parola;
L'alma seroce che sdegnò d'unirsi
Col suo rival, nel cupo centro vola;
Giove a cui l'odio suo recò molestia,
Lo scassa, e sclama poi: vedi che bestia!

Intanto fra l'esangue Beccheria
Scorreva Aspasia vincitrice e franca
Ogni di Cornasitte e piazza e via
Spaccando a destra, ed infilzando a manca;
Siccome ordine avea che non si dia
Quartiere agl'inimici, non si stanca
Di scornare e recidere quai stecchi
Colle sue squadre i suggitivi Becchi.

E chi dir puo quante percosse suona,
Premendo il dorso dell' Onocentaura,
La madre di Temistocle Abrotona,
Ch'a'spessi colpi sa sibilar l'aura?
La garrula Xantippe non minchiona,
Ed in sella non men sembra una taura
Che irritata da'veltri ch'à d'intorno,
Urta e sbudella col sanguigno Corno.

Quanto felice farebb' or la vile
Ateniese civetta, se a lei dato
Fosse d'adoperare o lancia o stile
Su di Socrate, ch'ella ha sempre odiato!
Ma non teme il buon uom la semminile
Rabbia de' colli e delle selve a lato,
Non penetrando in quel solingo orrore
La militar licenza ed il surore.

Lasciam ch' Aspasia dopo che trasitte
Avrà quant'ella puo Cornute genti,
Degli ordini a tenor, di Cornasitto
Atterri i forti muri ed eminenti;
Diasi intanto un'occhiata alle sconsitte
Becche falangi, su di cui ridenti
Sguardi abbassa Ciprigna, mantre chiusa
Presso a Pallade sta Giuno consusa.

Affistito da Agrippa e da Ottaviano
Pel suo caduco mal suor di se stesso
E' sempre il nostro Imperator Romano,
La cui vita ciascun tien meno oppresso;
Mercè del valor suo della sua mano
Sarebbe vincitor chi è vinto adesso,
Ma poiche 'l fato si decise, a sui
Umile pieghi l'uomo i ciussi sui.

Pompeo che dopo Cesare dovea,
Sottentrar Generale e sottentro,
Siccome senza requie fatta avea
Marciar l' Armata, riposar pensò;
Poiche ogni stuol ssinito egli vedea,
Entro di Cornosiccoti passò,
Città in cui Giulio pose il necessario
Per qualunque accidente a lui contrario.

Pompeo dunque sapendo che Semira
Raggiungerlo non puo, perch'ella dee
Piu cittadi occupare, se desira
Oltre portar le intraprendenti idée,
Lascia il campo posar; mentre respira,
E dell'oblio nel calice ognun bee
Breve calma e conforto, volar deggio
Ove l'Assira trionsante io veggio.

Seguendo sempre il pian di Marte, verso
Di Cornaintutti la vittrice Armata
Spingendo, entro di lei sorpreso e perso
Credesi il duce, cui venne affidata;
Dopo ch'egli ebbe nel timore immerso
Ogni della città classe ascoltata,
Scossi da tante squadre, accordar tutti
Di consegnare all'oste Cornaintutti.

Era Valerio Messala Barbato
Il comandante suo ben conosciuto,
Egli che in mezzo a'Becchi, nominate
Or su Vaserio Messala Cornuto;
In Roma un di da Lepida instrangiato,
D'impudicizia il centro dissoluto
Produsse, e questa su l'attiva ed abile
Messalina sul letto insaticabile.

56.

Della città dagli ordini feguito
Valerio con grand'abito talare
Fuor delle schiuse porte è già sortito
Scortato da un drappello militare;
Di Corno in un vassojo ben sorbito
Le chiavi egli tenea, che consegnare
Doveansi in man della Regina Assira,
Che pompa tal stupida osserva e mira.

Ma ben presto si accorse che venta

La città in corpo a porgerle al suo piede
Le chiavi, ch'accettare ella desta
Per giunger presto ove Minòs rissede;
Dare il perdono a' supplici vorria,
Pensa poi che pietà non merta e sede
L'uom ch'alzo contro lei l'empia cervice

Quand'ella fu in Corniola ambasciatrice.

58.

Ma piu de'scherni e piu delle parole
Ingiuriose del ciarson d'Ulisse,
Orribilmente vendicar si vuole
Di Ninia siglio suo che la trassse;
Tal acerba memoria, ond'ella suole
Piu insuriar nell'omicide risse,
Le sa co' Becchi in sì satal momento
Adoperar la strode e 'l tradimento.

A Fredegonda a Circe ad Agrippina
A Cartismandua e all'altre Generale
Il suo pensier disvela la Regina,
E tutte sur d'un sentimento eguale;
Approva ognuna la carnisicina
Da eseguirsi sul popol maritale,
Poiche ad esse da un pezzo ignote sono
Di clemenza le voci e del persono.

L'Egizio stuol che guida Menecea
Su d'un' Arpia, coll'altra varia schiera
In groppa a'vari mostri, ove la rea
Villa freme con Funera e Barera,
E ove Roberta pur, che non potea
Scordar sua morte, e vendicarla spera,
Armata compariva, venne adesso
Prescelta a un' opra che degrada il Sesso.
61.

Ma il desio di vendetta e che non puote?

Se dell'offeso avvien ch' armi la mano,
Ogni core seduce, ogn' alma scuote,
E'l clemente talor rende inumano;
La natura con smorte umide gote
Al suol si prostra palpitante invano
Quando ei svena su i campi arsi e vermigli
Padri amici germani e sposi e sigli.

Le cavaliere che faran man bassa
Ad un cenno, in due file son divise
A manca e a destra, alla cui fronte passa
Ogni lor Capitana; in fiere guise
Questa e quella diabolica gradassa
Esulta nell'idea, che molli è intrise
L'arene andran de' Becchi odiati a danno
Mercè l'ascoso e meditato inganno.
S'era

S' era Valerio Messala frattanto,
Il vassojo portando, piu accostato
Al campo femminil, tenendo accanto
Di Cornaintutti il popolo e 'l senato;
Di quante città nostre a sommo vanto
Potrebbe il corpo nobile e 'l togato
Usurpar d'Imeneo fra i scelti frutti
Il nome alla città di Cornaintutti!

I senatori il popolo e i guerrieri
Valerio precedea, ch' entrati in mezzo
Alle due file, in cui stavan su i fieri
Mostri le donne, tremano da sezzo;
Semira su di lor volge gli alteri
Sguardi ove lampan' odio ira e disprezzo,
E in groppa dell' orribile Grisona
Sembra a un tempo Tissone e Bellona.

Mentre Valerio Messala s'appressa,
Dal capo sino a' pie come una soglia
Trema mossa da Zessiro, e un'istessa
Figura san gli altri in diversa spoglia;
E'l'una e l'altra pianta genussessa
Valerio avendo, la man sa che toglia
Dalla Cornuta testa il copertojo
Offrendo a Semiramide il vassojo.

Seco il popolo ed il Cornaintuttese
Senato col seguace armato stuolo
Umilissimamente si prostese
Con inchin prosondissimo sul suolo;
In un punto medesimo ognun prese
Il cappel nelle mani, ed in un solo
Tempo i guerrieri in segno di rispetto
Piegar l'aste col palmo sull'elmetto.

VII.

Le Cornifacie squadre non stimando
Dell'onorante militar saluto
Degno il Corpo viril, che supplicando
Al pie del loro campo era venuto,
Non si degnar di piegar asta o brando
Dopo l'inchin protondo ricevuto;
Spesso l'uomo indigente o timoroso
Così si sprezza dal poter sastoso.

L'orgoglio e la possanza disarmati
Non son dall'umiltà, che sbigottita
In supplichevol atto giu piegati
Tiene i ginocchi, e pietà, chiede e aita;
Anzi l'egra savella, ed i bagnati
Occhi di pianto quello e questa irrita,
Ed ostinati al par che crudi e sordi
Van di sangue e di lagrime piu ingordi.

Poiche Valerio Messala Barbato,
O vogliam dir Cornuto, in ginocchioni
Con un muso umilissimo e slavato
Ebbe satte tre gran genusiessioni,
Tenendo alquanto il suo vassojo alzato,
Fa che in tai sensi la favella suoni;
Ma prima di parlar, per la paura
Gli s'annoda la lingua e gli s'indura.

Ei richiamando tutto il suo vigore,
Il siato in bocca da polmon raccoglie,
Che tremolante resa dal timore,
Morde la lingua allor, ch' ei la discioglie;
Finalmente il meschin fattosi core,
Quanto piu puote s'anima e si toglie
Da queli estremo ed intimo spavento
Che gl'impedisce articolare accento.

Regina (ei dice) il popolo e'l Senato
Di Cornaintutti meco innanzi al vostro
Potentissimo piede sprosondato
Vien colle chiavi ch'io vi porgo e mostro;
Al cor di Semiramide affidato
Ogni supplice e umil suddito nostro
Spera trovare alla real presenza
Gentilezza bontà grazia e elemenza.

Di vostre imprese il grido strepitoso
E'l invitto valor di vostra mano
Fè persuaso ogni Cornuto sposo
Ch'era l'opporsi un ardir solle e vane;
Il piu intrepido ed il piu coraggioso
Lampeggiar vide appena da lontano
L'armi vostre fra i turgidi vessilli,
Speme sorza e vigor dall'alma uscilli.

Cornaintutti è già vostra; in lei potete
Franca avanzar la pianta vincitrice;
Già il sior di lei prosteso qui vedete
In rispettosa e al suol china cervice;
Se il pietoso occhio vostro rivolgete,
Questo popol sarà pago e selice,
E con alma di giubbilo ripiena
E' ognun pronto a baciar la sua catena.

Che se del chiaro sangue puo sovente
Qualcosa il merto, in me v'osfro e tributo
D'un'eroina vostra assai valente
Il genitor sul Tebro conosciuto:
Egli è nel maschio regno di presente
Detto Valerio Messala Cornuto,
Ma siccome saprete, nominato
Fu già Valerio Messala Barbato.

M 2

Se il merito del padre non puo nulla Dinanzi a voi magnanima Regina, Parli per me l'amabile fanciulla La mia tenera figlia Messalina; Essa che fin quand'era nella culla Diè larghi segni d'ottima eroina, E che cresciuta poi servida e attiva Superò la paterna espettativa.

76.

Quantunque io non la veda, piu che certo Son ch'ella fia nel novero di tante Che sul sentiero ben calcato e aperto Marcian di gloria, e ch'esse hanno davante; Di figlia sì patente l'ampio merto Trovi in voi potentissima Regnante Quella bontà che tra le vostre squadre Forse di ritrovar non spera il padre.

Cosi disse Valerio, e allor che accolto
D'esse benignamente si credea,
Semiramide un cenno se col volto
A Funera a Barera e a Menecea;
Sì nera azione a Giove spiacque molto,
Ma poiche'l fato a cio non s'opponea,
Il fato che talor seconda i rei,
Soffrir convenne al Padre degli Dei.

Globo spinto da bronzo sulminante,
Masso che dal natio colle ruina
E abbatte tronca stritola le piante,
Men presto è della schiera semminina,
Che nel vibrarsi suriosa avante
Tinta va di maschil carnissina,
E degl'imbelli supplici infelici
Trasora i petti, e spacca le cervici.

Lo stuol guerrier ch'a tergo accompagnò Di Cornaintutti il popolo e il Senato, Tutto a una vista tal si sbaragliò Per la campagna, ancor che sosse armato; Chi ne' boschi fuggì, chi s' intanò Nelle spelonche, e su ben fortunato Quel ch' evitando o spada o dardo o pilo, Trovare in tanto orror seppe un asso.

Non già Valerio Messala Cornuto
Con il seguito suo vestito in lucco
Scansò delle nemiche il ferro acuto,
Che restar sello di sorbetto e stucco;
Con il vassojo in man colto e feruto
Mentre tremava piu d'un mammalucco,
Sen cade, e batte con percossa grave
Il muso sopra l'una e l'altra chiave.

Barera quella fu che un lungo dardo
Nel diaframma piantolli, e'l fen gli aperse,
Onde il meschin coll'appannato sguardo
Se stesso, e'l suol del proprio sangue asperse;
Mentre sta per morire, e sembra tardo
Lo spirto a uscir donde lo stral s'immerse,
Chi'l crederebbe? in un caso sì serio
Nello spirar se la ridea Valerio.

Ma'l di lui riso riso era sardonico (21),

E ch'altro esser non suol che convulsione,
Poiche infatti il meschin ben malinconico
Col petto infranto scese da Plutone;
La morte che guarisce ogni mal cronico,
Lo spense appena, il Dio dal cedolone
Lo toglie, e dice mentre in giu lo guata:
Amico satta abbiam la budellata.

M 3

Funera, Menecea, Roberta e Villa
Colle sue cavaliere indiavolate
Affettano gl'imbelli, per cui sprilla
Il sangue dalle membra lacerate;
Semira con lietissima pupilla
A fronte delle sue baldracche armate
Lo scempio osserva, si rallegra, gode,
E a chi squarta di piu, di piu da lode.

Benche sia dal macello assai lontana,
Avendo cio saputo Messalina,
Prova in fondo dell'alma cortigiana,
Pietà del padre, e aborre la Regina;
Ma la sua doglia e la sua rabbia è vana;
Quanto la prepotenza opra e destina
Convien che sossira quello che non ha
Nè ardire nè poter nè autorità.

Intanto sopra il timido e suggente
Maschile armento piu crudele e siero
Lo stuol semineo vibrasi, e col dente
Questo e quel mostro pur combatte altiero;
Chi trema o cade o more, e variamente
Ingombrasi di strage ogni sentiero,
Mentre suori del vortice omicida
Volano i membri, e s'ergono le strida.

Come in orrida notte se Aquilone
Fra sonante tempesta suscitata
Ondosi monti innalza, ed a tenzone
Con Noto ssida una navale Armata,
Tutta freme la salsa ampia regione,
I navigli s'infrangono, e l'irata
Onda ravvolge in lo spumoso umore
Poppe, vele, timoni, alberi e prore.

Cosi fra gambe capi braccia e corna
Pistatti vanno i miseri Cornuti,
Nè alcun de'cittadini indietro torna
Restati essendo sermi freddi e muti;
Quasi di gigli e gelsomini adorna
Ridente piaggia ù giacciono sparuti
Sanguigni ed ammontati i Becchi Sposi,
Semiramide volge i rai giojosi.

88.

Ordina quindi che sian da'trasitti
Esangui corpi i capi ler recisi,
Indi sa che sull'asse alto consitti
Si veggano d'umor vermiglio intriss;
Con que' Cornuti capi cosi sitti,
Del pian di Marte segue ella gli avvisi,
E alla testa del Campo marcia avante
Per abbatter Cornarve e Cornamante.

8e.

Aspasia dopo che seo simantellare
Di Cornasitte i muri, avea raggionta
Semiramide, a cui seppe narrare
Com'a occupar quella città era gionta;
La Regina bramosa d'assaltare
La capital, piu intrepida e piu pronta
Ssavilla in volto, ond'avanzare il piede
Del nemico Minosse entro la sede.

90.

Per non perdere il tempo, Menecea
Coll'altre che de'Becchi fer macello,
In Cornaintutti manda, ove dovea
Scorrer questo sentiero e spaziar quello;
Quanti l'Egizia disumana e rea
Trova, le impon che uccida; ma ogn'ostello
Ogni piazza ogni strada era deserta,
E chi non disertò, presto diserta.

M 4

Le ordina poi ch'al par di Cornafitte,
Di-Cornaintutti le muraglie abbatta;
Cio fatto, colle sue guerriere invitte
Torni ad unirsi a lei veloce e ratta;
Mentre sen va con spade e lance ritte
L'Egizia in Cornaintutti ù sa un'esatta
Ricerca de'Cornuti, e che di Nino
La Sposa oltre sen va, mutiam cammino.

Mentre a Cornarve e a Cornamante i passi Assiretta, ove i guerrieri che ssuggito Avean l'eccidio, giunsero egri e lassi Poiche spiro Valerio al pian serito, Musa, convien che tu meco trapassi Al campo Achèo da molto tempo uscito Fuori di Cornoporto ù Agamennone Una pomposa sè lunga stazione.

Ad onta che 'l fratello lo configli,

E che sian tutti i capitani avversi

A una tal ritirata, ei de' perigli

Paventa, or che i mariti andar dispersi;

All' uso de' vilissimi conigli

Solo a salvarsi ha i suoi pensier conversi;

Oh quanti lo immitar nell' età nostra,

Dopo che sero ugual turgida mostra!

Intanto a Menelao, che contro voglia
Seguiva il campo dietro al fuo germano,
Del capo era cresciuta assai la doglia
Toccandoselo spesso colla mano;
Convien che suor dell'elmo ei se lo toglia,
Ma cio non giova, e'l povero Sovrano
S'accorge alsin nel grave suo dolore,
Che li sta per spuntare un novo siore.

E questo fior nel suo giardino ombroso
Paride insiem con Elena pianto;
Menelao che non puote il frettoloso
Campo seguir, piu volte supplico
Il Re d'Argo, che un poco di riposo
Li conceda, ma non glie l'accordo,
Temendo Agamennon con viso smunto
Dall'Armata mulièbre esser raggiunto.

E dove ando quel noto affetto antico?

(Li dice Menelao); mi sento oppresso

Da un'emicrania.... Non mi preme un sico
(Risponde Agamennon) se crepi adesso.

Per Dio non posso marciar piu ti dico
(Replica l'altro in tuon meno dimesso).

A cui 'l Re d'Argo: e ben, sopra il sentiere
In ogni caso mettiti il brachiere.

Fra l'una e l'altra gamba non ho male (Menelao fegue); sta tutto il malanno Nel maladetto mio capo reale, Vecchia e nova cagion d'ira e d'affanno. Non mi seccare, e dentro al postergale Caccialo colle corna che vi stanno (Ripiglia Agamennon). Cui l'altro: affè Or ora te lo sicco dietro a te.

Dietro a me? dietro a me ? grida l'altero,
Ed in questo al fratel dà una labbrata;
Menelao che in presenza al Campo intero
Restò colla real guancia stampata,
Vendicarsi volea del colpo siero,
E approvato l'avria la Greca armata,
Ma simulò l'oltraggio del fratello
Forse pel duol che li stordì 'l cervello.

Sbalordito cosi per la percossa,
Men presta camminar la vacca sa
Su di cui stassi colla gota rossa,
Ch'ei collo sputo rinsrescando va;
Agamennon che piu la gamba mossa.
Per il timor sollecitando sta,
Nulla bada al fratel che indietro resta
Sempre piu afflitto dal dolor di testa.

100

Alcun de'duci Argivi non si azzarda,
Mentre del campo egli rimane indietro,
A dimandarli perch'ei si ritarda,
E tanto piu che'l veggion mesto e tetro;
La vacca di natura un po infingarda
Sempre nel camminar rallenta il metro,
Talche presto resto molto discosta
Dal campo Achèo che andava per la posta.

Agamennone dopo il mostaccione
Scaricato al fratel, che si trattenga
Per fare i suoi bisogni egli suppone,
Nè ha dubbio alcun che nol raggiunga, e venga;
Ma l'altro della rea fraterna azione
Piccato stima che non li convenga
Di piu omai seguitare un vil germano,
Che all'offese sol ha pronta la mano.

E siccome egli amb sempre l'onore
(Ma l'onor di guerrier non di marito)
Dividere non vuol l'onta e'l rossore
Con un fratel che sugge impaurito;
Piu di tutto però, l'aspro dolore
Del regio capo, e'l novo nato uscito
Lo consigliano a fronte della morte
Incontro andar della sua rea consorte.

Quando perdette il campo Achèo di vista,
Retrocedendo senza scorta alcuna,
La vacca affretta, ma piu forza acquista
Il duol di testa, e piu l'ange e importuna;
Colla bassa cervice e in faccia trista
Il destin maledice e la fortuna,
Che'l capo suo sia fertile cotanto
In Cornovaglia come già sul Xanto.

104.

Mentre senza badare ove lo porri

La vacca, suor dell'uso satta presta,
Or in terra or in cielo i lumi smorti
Innalza abbassa, e sclama: ahi la mia testa!
Poiche il dolore vuol che piu non porti
L'elmo ch'al di lui tergo appeso resta,
Palpasi il capo, e avvien ch'ei piu si lagni
Pel novo socio di tanti compagni.

105.

Per Dio (grida) che forse non son troppi
Quelli da me ignorati, e quei ch'io seppi?
Di novo è forza che la mano intoppi
Là dove poggian radiali e zeppi?
Dunque avanzar degg'io negli alti pioppi
Aureli, Marcantoni e Carli e Peppi?
Una tanaglia ov'è che me gli aggrappi,
E sin dalla radice me gli strappi?

Pur troppo ah sì la sposa mia baldracca,
Quella su che imbeccommi ed arcimbecca,
E d'ingozzar non mai paga nè stracca
Sin venne a sarsi nella terra Becca;
Ma l'insida dov'è? dov'è la vacca?
Se questa mano mia l'acciussa o azzecca,
Vedrà la rea se ho del cervello in zucca,
E se piu son di razza mammalucca.

Dov'è la rea? dov'è la rea? la picca
Che impugni pur; per il suo Dio Priapo
Giuro, e per questa zucca mia sì ricca
Modello d'ogni conjugato capo,
Giuro col brando che in mia mano spicca,
Giuro e 'l rigiuro ancor ch' io te la scapo,
E scapata ch' io l'ho, priva di nuca
Farò che piombi nella stigia buca.

108.

Ma ahimè! cresce il dolor per cui piu m'ango, E per cui quasi adesso adesso io svengo, Col duol crescendo quanto piu lo tango L'albero fra i tant'alberi ch'io tengo; Giove s'è ver che l'uom benche di fango, Dal ciel tu ascolti, a te m'indrizzo e vengo; Ah sì la mia speranza in te sol pongo Or ch'a cercar l'insida mi dispongo.

Il Dio che l'ode, ghigna, ei che penètra
De'cori umani il piu celato interno,
E si dispone a secondar dall'etra
Menelao che va incontro a un novo scherno;
Che s'ei la grazia ricercata impètra
In apparenza dal Motore eterno,
Cio avvien perche veggan le razze umane
Che chi nacque baggeo baggeo rimane.

110.

Sulla sua vacca abbandoniam per ora
Menelao che si duol per l'emicrania,
Malattia che li sposi attacca ognora,
Ma per cui l'uom non piu duolsi o dilania;
Nel secol nostro che le corna onora,
E'un mal di moda che non reca smania,
Talche non mai per l'egra Beccheria
S'adopra la farmacopoleria.

Musa, se non ti spiace un'occhiatina
Volgasi a Giuno, e a Palla che la rocca
Die sul zio peppe a quella malandrina,
Ch'è fra le Dee la piu civetta e sciocca;
Come? di no mi fai colla manina,
Ed insiem torci la rosata bocca?
Se agli astri di salir tu non ti senti,
Corrasi al Campo delle Becche genti.

112.

Meco ver Cornoficcoti t'appressa.

Ove l'armata Cornigeria posa,
Che sharagliata già rimase e oppressa.

Dall'Assira Regina bellicosa;
Ma perche tu con una smorsia istessa.

Mi sai comprender che non sei vogliosa,
Di rintracciar de'Becchi il campo, e lesta
Non sei qual sosti? che saccenda è questa?

E ben, dietro Agamennon, che s'affretta Verso la capital, drizziamo i passi; Ma neppur dietro a lui la mia fraschetta Brami ch'io teco mi avvicini e passi? Oh che pazienza! dove alla seggetta Entro la reggia il Re di Creta stassi. Presso Memmio Ansitrione ed Antonino, Vadasi... turi il naso, e sai bocchino?

114.

A Menecea volisi dunque accanto,
Ch'all'ordine sedel della Regina,
Di Cornaintutti il muro ha sparso e instranto,
Ed or verso di lei già s'incammina;
Neppure a Menecea volgere il Canto
T'aggrada, e no mi dici? oh che testina!
Io ti supplico e prego, avanza il pie,
Di restar sulla via tempo non è.

Sciolgasi il volo, e calca della sorte
Assira l'orme, che di Cornamante
E di Cornarve fracassar le porte
Brama, e ver quelle avanza omai le piante;
Le genti che scappar timide e smorte
Da Cornaintutti, dove al pian sumante
Cadde estinto Valerio, in tai città
Sparsero la tremenda novità.

116.

Siamo dunque da capo, e non t'aggrada
Di raggiungere ancor la Donna Assira?
Quanto val che ti lascio sulla strada,
Ed è cio appunto che piu d'un desira;
Vedi s'io son paziente; e ben si vada
Là dove Ulisse alla Cornuta pira
Restituissi nelle sacre mura,
Dopo ch'ei disertò per la paura.

117.

Vieni vieni sbrighiamoci; per Bacco
Mi credi un uom che in testa non ha succo?
Di soffrirti, o insolente, alsin son stracco;
Guai per te se mi sbraccio o mi sbacucco;
Non vedi là quel torbido Macacco;
Quel tetro Mevio, e quel stitico cucco?
Non è la prima volta nè la terza
Che strinser coll'occhial compasso e sserza.

118.

Musa, se tu cosi fossi restia

Per un timor che te degradar puote,
Ah no, non ismarrirti o Musa mia,
E l'estro ancor ti raggi sulle gote;
Viltade imperdonabile saria
Rimaner sulla via con piante immote
Dopo che scorso abbiam con franco impegno
Il ciel la terra, e sin di Pluto il regno.

Benche teste lasciammo degli Atridi
Il Becco germe, Menelao dir vuo,
Corriamli appresso.... Musa tu sorridi,
Nè adesso piu col capo fai di no?
Giacche sull'orme sue vuoi ch'io ti guidi,
Subitamente ri contentero;
Lo veggio, d'osservar sembri curiosa
Se li riesce d'incontrar la Sposa,

120.

La via che conduceva dritta dritta
Al luogo stesso ove la Becca gente
Resto da Semiramide sconsitta.
Prese senza saperlo il Re dolente;
Il Re che ognor piu d'un aspra trassitta
Nel capo pesantissimo si sente.
Il Re che pochi uguali ebbe fra i vecchi.
E che ne ha molti fra i recenti Becchi.

Ma Giove quello fu ch'avea diretta
A una tal parte la sua squarrasciata
Vacca ch'ei cavalcava, e che zampetta
Per opera del Dio, benche spallata;
Piu d'un canchero e piu d'una saetta
Frattauto aveva Menelao mandata
Ad Elena, poiche coll'aspro e siero
Dolor cresceali in capo il forestiero.

Nel tempo che coll'elmo fulle spalle
Colla pada nel fodero, e lo scudo
Pendente a manca se ne trotta, e dalle
Labbra sospira, e'l duol si sa più crudo
L'occhio gramo volgendo sopra il calle.
Rimira una guerriera, che col nudo
Ferro vicino giacea stesa in terra;
A una tal vista il Re la spada afferra.

Ritenendo la briglia alla sua vacca,
Fa che sopra la via lenta cammini;
Non sa se dorma, o pur se colei stracca
Cosi sul suol di riposar destini;
Da lungi ancor ne osserva la casacca
Ed i fregi dell'armi semminini,
Onde ben presto a discoprire arriva
Dall'insegne, che quella è donna Argiva

Subitamente egli suppone in lei

Di veder la sua Sposa, e audace e siero

Fra se dicendo va: porca ci sei;

Oh questa volta te le do davvero!

Scannar ti voglio, e'l giuro a tutti i Dei;

In questo egli si vuol porre il cimiero,

Ma nel suo capo esser non puo introdotto

Per colpa del di lui novo prodotto.

Fabro alcun non avendo ch'all' istante
Al novo Ciusso la custodia or faccia,
Sceso giu dall'arcion, sopra il pesante
Elmo la punta della spada caccia;
Indi sul pomo un sasso tante e tante
Volte percuote, per cui suor s'assaccia
Per di sotto dell'elmo il penetrato
Acciaro, che il cimier lascia forato.

Cio eseguito, imprigiona entro di quello
La frangiata cervice, introducendo
Nel foro aperto l'arboscel novello,
Che a poco a poco spunta, e va crescendo;
Lo scudo imbraccia, e omai sembra a vedello
Un paladino intrepido e tremendo;
In groppa della vacca egli rimonta,
Già corre, ed ha l'armata mano pronta.
Ma

Ma ritiene la briglia, poiche sdegna
Quella guerriera, ch' Elena egli crede,
Di ferire per terra, e troja indegna
(In fiero tuon le dice) falta in piede;
Benche di compassion tu non sia degna,
Il generoso Menelao non siede
Una vil donna, che non sa disesa;
Sorgi, che presto tornerai distesa.

Di tal favella al fuono minaccioso,
La femmina sull'erba addormentata,
Scuotesi dal suo placido riposo,
E incerta volge gli occhi, e spaventata;
Dall'acceso consiitto sanguinoso
Ella sen'era per timor scappata,
E dopo aver molto spaziato e corso,
Stanca sul piano avea disteso il dorso.

Nomavasi Meropia la Messena,
Che lo Sposo avend'ella inghirlandato,
Ira già sece, come Troja Elèna,
Cader distrutta da Emperamo armato;
Quasi ella puote respirare appena
All'aspetto di lui ch'à'l brando alzato,
Credendolo il consorte ch'or s'assertta
A prendersi di lei giusta vendetta.

Sorgi; che attendi, o perfida? (ripiglia Menelao che l'osserva, e vuol ferire); Il giusto cielo alle mie irate ciglia T'osser perch'io ti debba alsin punire; Meropia palpitante il ferro piglia, Poi lenta s'alza. Vieni (ei segue a dire) Vieni a consisto, e specchiati su questa Radial corona, che m'hai sitta in testa.

E' tempo omai che una città infelice
Per te incendiata, e un misero marito
Sia vendicato, sulla cui cervice
Mostra di novo ancor quant'è tradito;
Il bieco Menelao mentre si dice,
Piu sdegnoso la guarda e imbestialito,
E cogli occhi siammanti ne misura
Da capo a piede la di lei statura.

Certissimo che sia colei la sposa,
Sopra la vacca a pie sermo l'attende;
Meropia intanto che pugnar non osa,
Fra un gelido timor palpita, e pende;
Siccome ell'era amabile e vezzosa,
Dalla bellezza sua consiglio prende,
Per cui ne'dì che visse, ella poteo
Placar piu volte il Becco suo baggeo.

Un poco s'alza la visiera, e mentre
Menelao non puo piu stare alle mosse,
E sembra già che te la sera e sventre,
Così l'accorta donna i labbri mosse:
Caro marito, e sarà ver che m'entre
La tua spada nel sen? so ben qual sosse
L'amor che mi portasti, e so che adesso
Diletto sposo mio sarai lo stesso.

Menelao le risponde in tuon seroce
Persida, sudicissima, carnale
Colla tua lusinghiera infinta voce
M'insidi ancor? ma l'arte tua non vale;
D'ogni reo tradimento iniquo e atroce
Rammentati o insedel donna satale,
E pensa quanto sangue e quanto orrore
Sparse un giorno l'adultero tuo amore.

135

A che riandar fulle lontane cose?
(Riprende a dir Meropia); io le credei
Da te scordate, e che coll'amorose
Braccia annodati avresti i bracci miei;
Sgualdrina (Menelao con suriose
Luci piu grida) il Padre degli Dei
Pria mi sulmini ch'io ti stringa al petto;
Giove che in ciel l'udia, sciosse un ghignetto.

136.

Non fol le antiche (ei fegue) ma piu ancora
Le nove ingiurie vendicare io deggio;
D'ingiurie nove parli? (disse allora
Meropia); in che t'offesi or io non veggio;
Cui Menelao: eio che mi disonora
E che oggetto mi sa di novo spreggio,
Se tu non vedi, ah sì per mio tormento
Pur troppo ahimè! pur troppo il vedo e sento!

Paga dunque la pena o donna infida
Donna impudica del tuo core immondo,
Ne piu come in passato mi derida
E marito minchion m'appelli il mondo;
In sì dir vuol ferirla, e quella grida,
Mentre gettasi a terra sotto il pondo
Dell'armi sue sonanti, ah sposo mio
Qual mai t'accieca barbaro desìo?

Tra le furie potrai dell'empia Aletto,
Che la ragione a ottenebrar ti viene,
Dispietato trasiggere quel petro
U' t'apprestò tante dolcezze imene?
Menelao che fremea col ferro eretto,
Il colpo micidiale ecco ritiene,
Ma pensando all'antiche e nove Corna,
Lo vibra, e poi col braccio indietro torna.
N 2

Pur di ferir si ssorza, ma la mano
Poco s'avanza, e molto piu s'arrètra,
Per cui ride del principe baggiano
L'onnipotente Regnator dell'etra;
La donna ben s'avvede che pian piano
Colui già cede, e che'l perdono impètra;
Menelao che l'acciar tien sempre in suora,
Di volerlo scagliar pur mostra ancora.

140.

Ah per pietà (segue Meropia) cedi
Cedi diletto sposo, e in questo seno
Dopo tanti anni a consolar deh riedi
La tua consorte, onde sia lieta appieno;
Impudica e infedel qual tu la credi
Ella non è; su sempre il mondo pieno
Di rei calunniatori, e quelli suro
Che ottenebraro il mio cor sido e puro (22).

Or che simorzare ambo possiamo il soco,
Che un legittimo e alterno amore accende,
Alla ragione alla pietà dar loco
Non vuoi, mentre una sposa il ciel ti rende?
Menelao che già cede a poco a poco
L'acciaro abbassa, e credulo s'arrende;
Pur resister vorria per il reale
Onor suo, ma un minchione è sempre tale.

L'acciaro alfin li casca, e suor di se Scende giu dall'arcion, poi tutto umile Fa la supposta sposa alzare in pie, Ch'a ragion bessa un uom si sciocco e vile; Dunque (ella dice) siero piu non è Il mio consorte, e a quel di pria simile Mi ama mi crede, e'l torto non mi sa Di temer di mia intatta castità?

Ma queste Corna (ei prende a dir) che duolo E rossore mi apportano...? Mio caro (Lo interrompe colei) non siete solo Ad averne sul capo piu d'un paro; Voi de' mariti nell'immenso sulo, Che dalle spose assai piu s'incornaro, Ognor soste il men carco, anzi vi accerte Che piu gentil vi sa si nobil serto.

144

L'1 fangue (egli ripiglia) onde bagnate
Ne andar pe' Corni miei le Frigie arene,
Elena mia son fole immaginate?
Pensier sì tristo in mente ognor mi viene;
Ma poiche di tua pura castitate
Di sospettar piu omai non mi conviene,
Menelao tutto qui si sorda adesso
Per Lenina sua bella ognor lo stesso.

145.

Deh togli dunque l'elmo e la visiera,
E dopo una sì lunga età d'affanni
Lascia al mio sianco d'essere guerriera,
E compensiam di privazione i danni;
lo pur via getterò busto e pancera,
Poscia ambedue spogliati i ferrei panni
Appaghiam su quel letto i dolci ardori
Che ci presentan qui l'erbe ed i fiori.

146.

Meropia dell'equivoco s'avvide,

Ed in lui Menelao riconosciuto,
Di trattarlo sra se pensa e decide
Qual barbagianni stolido e Cornuto;
Il sommo Dio che sempre piu sorride
Sul Becco Menelao, che un risoluto
Ercol parea spirante orrida stizza,
Sulla sua dabbenaggin meralizza.

N 3

Digitized by Google

Appena ha Menelao fuor della testa

Tolto e dal petto cio che lo imprigiona,
Meropia il proprio acciar sguaina presta,
E con quello il baggeo prence piattona;
Alla non preveduta aspra tempesta
Che sulle regie spalle, e scende e suona,
Menelao suggir vuol, ma la Messena
Lo ritien per un braccio, e sempre mena.

248.

Girando a tondo, strepita tarocca
Lo Spartan che le sente come va,
E ad ogni piattonata che li tocca,
Manda uno strillo, ed un inchin le sa;
Figuriamci se 'l Dio slarga la bocca,
E piu d'uno con Giove riderà;
Per altro oh quanti al par di lui battuti
E minchioni non men, stan chiotti e muti!

Dopo che gne ne diè fra capo e collo,
Meropia dal voler del Dio protetta
Celere fugge, e lascia ben satollo
Menelao che bestemmia e s'assatta;
Dopo ch'à 'l meschin dato piu d'un crollo,
Lasso e pesto stramazza sull'erbetta,
E chiama quella, ch' Elena egli crede,
Anima senz'onore e senza sede.

Meropia intanto mercè la celeste
Bontà che la protesse e la sospinse,
Giunse con gambe inosservate e preste
Ove le due città Semira cinse;
Lasciam che Menelao dopo le peste
Riprenda l'armi ch'egli si discinse,
E che ben certo d'esser un baggeo
Piattonato ritorni al campo Achèo.

L'Assira di Cornarve e Cornamante,
Due prossime città, giunta alle mura,
La vista accrebbe di tante armi e tante
In quella e in questa la comun paura;
Veranio (23) di Cornarve comandante
D'opporsi al Campo ostil non si assicura;
Metello (24) detto Celere, non meno
Sta nell'altra città di timor pieno.

152.

Lo scempio già seguito a Cornaintutti,
Alla suga ciascun piu persuade,
Mentre da un caso tal paventan tutti
Preda restar delle seminee spade;
Ma piu a scappare suron essi indutti
Verso Corniola per diverse strade,
Allor che dalle mura in l'aste ritte
Vider le teste alto poggiar consiste.

153.

Semira per incutere spavento,
In faccia alle città sanguigna mostra
Ne se, quasi dicendo: vi rammento
Che cosi voglio consiccar la vostra;
Temendo dunque un si bel complimento,
Da cui liberi il ciel la testa nostra,
Veranio con Metello inalberaro
Bandiera bianca, e poi se la svignaro.

I - 4.

Ad occupar Cornarve e Cornamante,
L'Assira mandò tosto Menecea,
Che Cornaintutti già con preste piante,
Franti i suoi muri, abbandonato avea;
Dopo tante conquiste, e tante e tante
Marce, stanca l'Armata le parea,
Per cui Semira necessario crede
Di ritener per breve spazio il piede.

Ordinato il riposo, non per questo
Lascia d'oprare, e sempre seguitato
Il pian di Marte avendo, vuol che presto
Sia Cornivèro cinto ed assaltato;
Siccome le Romane nel funesto
Conslitto, che sì gran sangue è costato,
Poca ebber parte, e non han lasso il sianco,
Fàlle tosto marciar dal lato manco.

156.

Ad Agrippina, che della Romana
Colonna è Generala, ordinò quanto
Operar deve, onde la fiera e vana,
Donna il Castel faccia cadere infranto;
In questo si presenta alla Sovrana
Assira lo squadron negro, che accanto
Ebbe Lucrezia per sua Conduttrice;
Tullia adesso lo regge, e così dice.

Se Lucrezia tu apprezzi, alma Regina,
Il suo squadron deh lascia volontario
Ch'a Cornivèro seguiti Agrippina
Ov'impera (25) Tarquinio temerario;
S'ei su marito mio nella Latina
Terra, cio non ti caglia; il sanguinario
Barbaro di lui sangue odio, e per questo,
Benche Sposo, l'abomino il detesto.

Nella sua morte vendicar pretende
Tullia se stessa, e insiem Lucrezia amata;
Lucrezia che da me vendetta attende,
E ch'io giuro di render vendicata;
Semira appena tal richiesta intende,
Subitamente a Tullia su accordata,
Che seguitò col suo squadrone nero
Agrippina che marcia a Cornivèro.

Mentre l'Assira il Campo posar fa,
E dell'audaci spose di Quirino
La Colonna al Castello se ne va,
Nelle cui mura stassene Tarquino,
Minosse ricerchiam che piu non sta
Alla seggetta presso d'Antonino
Di Memmio e d'Ansstrion, che insastiditi
Dal setido vapor, sen'eran giti.

Cesare ch'ognun già credeva estinto,

E della pugna il sì satale evento
Avea di morte il Re Minde dipinto,
Ch'alla seggetta ando per lo spavento;
Intanto da suggiaschi ebbe distinto
Ragguaglio, che ceduto in un momento
Avean tante città, nè li celaro
Di Cornaintutti il vasto eccidio amaro.

Il popol tutto della Capitale
Errava per timor bianco e disperso;
Solo i Becchi contenti con giojale
Volto sentiansi il cor nel gaudio immerso;
Antonino dell'armi Generale
E Comandante di Corniola, asperso
Di sudore qua e là corre, ed i muri
Rinforzar sa dove son men sicuri.

Quanto piu puo, la guarnigion co' detti Anima a non temer le spose armate, E Memmio ed Ansitrion pur con aspetti Fermi han le proprie genti incoraggiate; Ma già quasi suggì da' maschi petti Ogni speme e valore, e sol mirate, Ove per la città si volga il passo, Facce di burro con il ciusso basso,

Il Cretico Signor che abbandonato
Ognor più si vedea dal genitore,
Passeggiava or in questo or in quel lato
Fra un violento palpito di core;
Egli ignora d'aver demeritato
Coll'opere del Bue padre l'amore,
Che non suol mai vestif la rigidezza
Per qualche umana incauta debolezza.

La metropoli in questo ei suonar sente D'urli e sischiate; se ne passa in sretta Ad un balcone, e spenzola il dolente Capo chiuso entro candida berretta; Correr di qua di là mira gran gente, Onde piu spaventato alla seggetta Convien che torni il misero Sovrano Con i regi bracon ben conci in mano.

Fra i sospiri di sopra e quei di sotto
In pianto, e in umor giallo si discioglie;
All'improvviso un Cortigian di trotto
Del Principe s'avanza nelle soglie;
Che avvenne? il Re Minòs con interrotto
Linguaggio li ricerca; e quel, pria toglie
Di tasca un fazzoletto e'l naso tappa,
Poi sì dice al Sovran che sea la pappa.

166.

Il superbo Agamennone che tanto
Tronsio partì, se n'è tornato adesso
Spaurito, e consuso a' Greci accanto,
E non è piu quell'orgoglioso istesso;
Da' duci suoi s'è risaputo intanto
Che non volle mostrar la fronte al Sesso,
Dopo che da Semira andò battuto
Cesare coll'esercito Cornuto

Menelao (fegue a dire il Cortigiano)
Che su di cio sgridollo a gran ragione,
Quantunque Re quantunque suo germano,
Da colui ricevette un mascellone;
Per un tal colpo il povero Sovrano
Se ne venne col capo a ciondolone,
E per quello che mi han narrato e detto,
Pien di dolori se n'è corso in letto.

168

Il popol che lo scorse in pria partire
Con tanto sasto, e pompa infra l'armate
Argive genti, appena comparire
Lo vide, il ricevè colle sischiate;
Ai sischi seppe e mele e pietre unire,
E in testa molte gne ne son toccate;
Figuratevi voi se presto o adagio
Andossi a risugiar nel suo palagio.

169.

Indignato di Creta il buon Regnante,
Ordina al Cortigian che immantinente
Agamennon si chiami, e a lui davante
Comparisca il vigliacco prepotente;
Che se mai ricusasse il petulante
D'ubbidire a un tal ordine, da gente
Armata a sorza in saccia al popol tutto
Al cospetto real venga condutto.

170.

Il Cortigian non perde tempo, e va;
Di piu frattanto sospirando il Re,
Ai sospiri il messere eco li sa,
E talora per un ne rende tre;
Poiche nettato il gabinetto egli ha
Che si destina a'critici, su pie
S'alza, ed allor che colla destra e colla
Manca le brache legasi, barcolla.

171. Giuno che vede le vittrici schiere Di Semira avanzar, senza dir motte Abbandonar vuol le superne ssere, E affaccendata già facea fagotto;

Palla che in un sofà stava a sedere Con il capo intanato per disotto Gli avviticchiati bracci, astratta e muta Di sua intenzion non erasi avveduta.

172. ~ Ne'suoi tristi pensier tutta ingolfata Inevitabil crede la ruina Del Becco impero or che mira inoltrata A Corniola la bellica Regina; Venere che sarà per la stellara Region tratta in trionfo alla divina Presenza degli Dei, le sa nel petto Provar duolo vergogna ira e dispetto.

Alfin rimuginar'ella sentendo Giuno dentro a' bauli e a' canterali, Ora questi serrando or quelli aprendo, Si riscuote da' suoi pensier s'erali; Alza il capo, e poi dice: io non comprendo Che vogliano indicar faccende tali, Per cui colmando piu d'un baul voto Vi date per la casa un sì gran moto.

E che deggio aspettar? (Giuno risponde); Al non pius ultra omai ridotte siamo; Penso dunque passare in altre sponde, E ritirarmi all'isola di Samo; Giacche il trionto è solo per l'immonde Bagasce infami, ricornare io bramo Là dove dal mio sposo un di schernita Felice trassi e solitaria vita.

E sì vilmente dunque abbandonate
(Riprende a dir Minerva) il preso impegno?
S'ha da perder, si perda, ma restate
Immobile com'io v'addito e insegno;
Non l'avverso destin, sol la viltate
Mi spaventa mi abbatte; un tal disegno

Mi spaventa mi abbatte; un tal disegno Non si compia da voi; quantunque scampo E aita non abbiam, si resti in campo.

1 6.

Ma segue sempre a imbaular Giunone
La roba, nè dà retta a sensi tali;
Ora quattro mutande ella ripone,
Ed or dodici pezze mensuali;
Ora un notturno ampissimo scussione,
Ed or cinque andrienni con reali
Strascichi, e sopra quelli incalza e mette
Tre distese camice, e sei calzette.

Giove che l'intenzion ne scorge, tosto
Invia Mercurio a dirle che si arresii,
E se ubbidir ricusa al cenno imposto,
Carcerata nel suo palazzo resti;
Mentre tutto colei quasi riposto
Aveva l'equipaggio, i vanni presti
Spiega di Maja il siglio, ed all'ostello
Giunto, tira il cordin del campanello.

Al din din che risuona, a veder manda
Giuno chi sia colui che brama entrare;
Palla s'affaccia, e dice: che comanda?
Vedendo il Dio mezzan sul limitare;
Aprite (egli risponde a tal dimanda);
Cui Minerva: scusatemi, ma entrare
Non potete, se pria non ho il permesso
Da Giuno, a cui so l'ambasciata adesso.

Sbrigatevi (ripiglia il Dio). Ben presto
Ritornerò (Palla risponde) e parte;
La Pronuba informata, e che vuol questo
Mezzanaccio? (urla forte); in altra parte
Ch'io sono andata trova per pretesto;
Come ben sai costui. segue la parte
Della rivale, e forse ella lo invia
O per burlarci, ovver per sar la spia.

Palla si riassacia, e dice: è suore
Giuno di casa. Una menzogna è questa
(Il Dio risponde); aprite o mie signore;
So di certo che in casa ella si arresta;
Cui Minerva: tornate fra due ore.
Tornar non posso, e sì dicendo, pesta
Stizzito il pie Mercurio sulla terra;
Pallade parte, e la finestra serra.

281.

Il Dio fenz'altro dire, per l'infu Si diè una fpinta, e fubito fi alzò; Poi quando in faccia alla finestra fu, Sopra l'ali librate si fermò; Presa di mira l'invetriata, giu, Spintosi col pie in alto, la gettò; Giunone che le sue robe imbaula, Alza al colpo la testa, e si rincula.

Minerva al par con stupida sembianza
Il Nume Caducisero rimira,
Ma la Pronuba piena d'arroganza,
Un par di scarpe ch'avea in man, li tira;
Poiche non lo colpiron, per la stanza
Balzaron quelle, nè percio s'adira
Mercurio, che tantosto umiliata
La vedrà, fatta ch'abbia l'ambasciata.

Che insolenza è la sua? (Giunone esclama); Chi le permette libero il passaggio Fin da' balconi? forse ella qui brama Rubbare o ruffianar con suo vantaggio? Cui Mercurio: la supplico o Madama Dirmi s'ella è disposta a far viaggio? Forse in un stretto incognito vorrà Spaziar l'Europa vostra maestà?

Giacche (fegue Giunone) è di presente Avvilito il mio culto, e i dritti miei Usurpati mi vengono, la gente Vedrà chi è la Regina degli Dei. Cara fignora mia non fara niente (Ripiglia il Nume); io la configlierei, Per non esporsi alla cuculiatura, Di non movere il pie da queste mura.

Di configliare a lei forse qui tocca? ( Prende a dir Palla ); badi a' fatti suoi, È se ne vada. Vosioria la rocca Adopri, nè ora venga a seccar noi (Le dice il Dio). Che son forse una sciocca? (Segue Minerva). Cui Mercurio: a voi Il nome vottro è noto; io so che avete E prudenza e virtu, ma donna siete.

La Pronuba che fu sempre bestiale, Infuriata corse con dispetto Ad afferrare il lucido boccale Che stavasi intanato sotto al letto; Non piacendo a Mercurio un scherzo tale, Prese di Messaggero il grave aspetto, Quindi esclamò con imperioso tuono: Dal supremo Motor spedito io sono.

Quando Mercurio dispiegar suolea
L'eccelso suo carattere a' Superni,
Piegar la fronte ogn' immortal dovea,
Ed umile ascoltar gli ordini eterni;
Pallade taeque subito, e la rea
Giunone rabbiosissima da interni
Tremiti scossa, al par si rassrend,
E sotto il letto l'orinal lasciò.

L'ortimo Giove massimo v'impone
(Le disse) con quell'arbitro potere,
Onde a talento suo regge e dispone
Del basso mondo e dell'eccelse ssere,
Egli che Sovran unico e padrone
Sin negli abbissi ancor fassi temere,
V'impone dico per mia bocca, e vuole
Che v'arrestiate senz'altre parole.

Oh bella' (colei grida); non potro Qual moglie e suora sua sar quanto bramo? Qual moglie e suora sua signora no (Risponde il Dio) gir non potete a Samo. Cui Giunone stizzata: non vi andro? E non sapete voi come mi chiamo? Palla da lungi d'ubbidir le ammicca, Ma la rea più s'ostina, e più si picca.

E ben (segue Mercurio) giacche siete
Ostinata e ribelle all'ordin santo,
Questa magion per carcere averete
Sino a nov'ordin; mal per voi se intanto
D'oltrepassarre il limite oserete;
In caso tal, senza corona e manto
V'attende cinta da Insernal catena
E di Sisse e Tantalo la pena.

Cio

Cio detto, men veloce da balestra
Fugge un sasso del Dio, che il tergo volto,
Per lo stesso sentire della sinestra
Senza rompersi il collo il volo ha sciolto;
Dovend'io seguitar la via maestra,
Che piu d'un Aristarco in bieco volto
Quand'io svicolo un po mostrami e addita,
Corrasi al sianco di Semira ardita.

192.

Mentre riposar sa l'Armata lassa,
Insieme e Capitane e Generale
Ciascuna innanzi alla Regina passa.
Esprimendo il piacere universale;
E questa e quella d'esaltar non lassa
Il di lei senno arte e valor marziale,
Onde il campo Cornigero sconsitto
Rimase, dopo Cesare trasitto.

19%

La Regina, che crede averlo ucciso,
Colla visiera in alto, tien dipinto
Il gaudio e'l fasto sull'ardente viso,
Piu che se l'universo avesse vinto;
Porge la mano a questa; con un riso
Grata a quella dimostrasi, e'l recinto
Dell'alzata real pomposa tenda
Scarso è alla solta, ancor ch'ampio si stenda.

194.

Amiche (ebra di gioja e d'ardimento L'invitta Semiramide ragiona) Il gran Giulio dell'orbe un di spavento Che Alcide stesso e'l Dio Marte e Bellona Avria ssidati in un guerrier cimento, Come la sama e in un l'istoria suona, Mercè il mio braccio e la celeste guida Cadde, nè a lui vasse l'orrenda Egida.

Quelli che vilemente ci sprezzaro
Pria nell'antico e poi nel novo mondo,
Han ben provato di nostr'armi al paro
Quanto ne sia fatal la tempra e'l pondo;
I Filippi e i Pompei che tanto opraro,
A fronte ora del Sesso abietto e immondo
Rassembrarono, ovunque urtati e sparti,
Arabi ladri o suggitivi Parti.

196.

E' ver che c'è costata la vittoria
O amiche, in campo là sangue e sudore,
Ma oh come di piu bella è la vittoria
Che copre noi d'un immortal sulgore!
Non v'è nè vi sarà giammai memoria
Che tanti eroi di sama e di valore
Contro un' Armata usciti sièno in guerra,
Quando un solo a domar bastò la terra.

Il maschio impero è nostro omai, ben preste
Tremar vedrem la capitale ù impera
Di Creta il Ré, che sbigottito e mesto
Di trovar scampo invan s'assida e spera;
Diremo allor; la città è questa; questo
E''l Senato che noi con vile e altera
Favella discacció, quando in giuliva
Amica fronte a lui s'ossri l'oliva.

L'astuto Ulisse vil, tristo e falsario
Che offese in tante guise abiette il Sesso,
Vedrem se sì orgoglioso e temerario
Innanzi a noi presenterassi adesso;
Ne del gran Giove Ammone il santuario,
Nè lo star qual Ministro al Prence appresso,
Nè d'Avvocato il titolo giammai
Lo involera da quanto io meditai.

La fervitude con i lacci in mano
All'uom superbo s'avvicina e mostra,
Che già d'usurpator fatto Sovrano
Sopra s'alzò la dobolezza nostra;
Franto lo scettro ed ogni fregio vano,
Meritato rosfor lo copre e inostra,
E sotto il semminil giogo curvato
L'arbitre adora in noi del proprio sato.
200.

In questo giunge al suono sesteggiante
Di nacchere e di cembali lo stuolo
Che di Cornarve e al par di Cornamante
E mura e torri avea gettate al suolo;
L'Egizia Menecea n'è Comandante,
E come già narrossi, eran nel ruolo
Delle soggette sue Roberta altera,
L'Itala Villa, Funera, e Barera.

Convien ch' io lasci il Campo semminino. In cui la speme ed il valor piu serve. In Cornivero entrando, ove Tarquino Sta animando le sue Becche caterve; Sa la rotta di Cesare, e'l destino Delle oppresse città, pur di proterve Idee si pasce, e pria ch'aprir le porte, Risolse d'affrontar perigli e morte.

Cajo Mevio (26), che in Roma ebbe Drusina Per moglie, e Lucio Ottavio cacciò via Mentr'assaggiava la di lui susina, Al grado eretto su di nobil spia; Tarquinio lo mandò nella vicina Campagna, perche cauto sulla via Osservasse le donne, allor che armate Si sossero al castello avvicinate. Mevio ch'avea per l'utile mestiero
Un'egregia e spiegata inclinazione,
Inclinazion che piu d'un cavaliero
Vanta per non languir nell'inazione,
Ora in un bosco or lungo d'un sentiere
Vigile stando sempre in attenzione
Poteo non visto tutta la Colonna
D'Agrippina osservar, demone in gonna.

Tullia (nè il come io so) pur ei scoperse Con quell'arte e con quell'occhio Linceo, Che giammai la slussione non sosserse, Nè ha d'uopo dell'occhial di Galileo; Tornò indietro, e la porta a lui s'aperse, Poiche invan per le spie chiavacci seo Fabro o magnano, anzi neppur son use Per loro a star le regie porte chiuse.

Tarquinio si stupi che contra lui
Venisser le Romane Combattenti,
Pensando quanto ognuna a' giorni sui
Odiò sul Tebro le Tarquinie genti;
Ma non per tanto ei men si mostra altrui
Fiero ne'moti, e piu sier negli accenti;
Onde di Cornivèro nel castello
Quel muro osserva, e questo spalto e quello.

Dalla conforte Tullia egli ben sa
Che amore e pace sperar mai non puote.
Per la sua parentela ed amistà
Con Lucrezia sin dall'età rimote;
Non meno è certo che non scorderà
L'affronto reo di Sesto suo nipote,
Nè quel ch'ella sofferse a suon di nerbo
Dal cognato Tarquinio empio e superbo.

Essendo dunque risoluto a tutto
Pria di cedere all'oste Cornivero,
Il qual se preso resta o sia distrutto,
Schermo non ha la sede dell'impero,
Qual Comandante intrepido ed istrutto
Schiera su muri piu d'un stuol guerriero,
E da se stesso ad osservar sen va
E torri e porte, e gira e torna e sta.
208.

Ma Agrippina ef omai giunta a portata
Di scoprire il castel munito e sorte;
Stupida l'erte mura osserva e guata
Coll'alte torri e le ferrate porte;
Ben s'ávvede che solo un'ampia Armata
Fia che le piante entro di quelle porte,
Onde un Consiglio su due piedi aduna
Perche il parere udir brama d'ognuna.

Cittadine e compagne (così a dire Prese al Consiglio in tuon serio Agrippina) Stimate voi che debbasi assalire La munita fortezza a noi vicina? Il comun sentimento io voglio udire, E udir bramo non men se la Latina Colonna nostra sembra a voi che basti Per sormontar muri si sermi e vasti.

Sabina moglie d'Elio Adrian rispose:

Di sentimento io son che un generale
Assalto diasi, e le Romane Spose
La prima avanzerò sopra le scale;
A un tal parer Lucilla non si oppose,
E disse: io sono d'un pensiero eguale;
Munsteria d'Otton moglie, e al pari Emilia
Seguono un tal parer con Plauzia e Agrillia.

21 Ia

Ma Claudia con Ducèna a Muzia fure
D'un fentimento opposto, e dichiararo
Che se voleano un sì diseso muro
Assair, lor saria costato caro;
Il partito piu saggio e piu sicuro
(Fannia disse già Sposa dell'avaro
Ticinnio) è di cercar che si risparmi
Il sangue. E Lollia: giusto assai cio parmi.

In questo Tullia in mezzo al femminino
Consiglio a ragionar cosi si pone;
Se mio marito il persido Tarquino
Cadesse, Cornivero non si oppone;
Quell'alma atroce, cui sdegno intestino
Ognora pasce, a singolar tenzone
Ssidisi; egli è che tra le furie estreme
In que'muri somenta ardire e speme.

A prova abbiam nell'ultimo conflitto
Veduco quanto un General che cada
Contribuisca a rendere sconsitto
Chi vincitor ruotava in pria la spada;
Dunque dalla mia man Tarquinio vitto
Gli antri d'Averno ad abitar sen vada;
A pugnar col sellon qui m'ossro adesso,
Quando lo approvi il militar Congresso.

Con il consenso e'l plauso universale
L'esibizion di Tullia su approvata,
E la scritta dissida in uno strale
Ne'muri ostili esser dovea gettata;
Da Tullia già prescelta ad una tale
Intrapresa, la carta su vergata,
Che unita ad una rapida saetta
Sarà ben presto da Tarquinio letta.

Tullia a Tarquinio (sì diceva il foglio);
Son tua nemica. Non tua moglie. Vieni.
Se vil non sei. Con te pugnare io voglio.

Contro Tullia vedrò come sostieni Il tuo ardir scellerato e 'l vecchio orgoglio. Lascia que' muri ov' ora il pie ritieni.

Lajeta que murs ou ora si pse rissens. Tattendo. Teco anelo cimentarmi. Signo tua scelta il tempo il luggo e l'a

Siano tua scelta il tempo il luogo o l'armi. 216.

In un dardo frapposta spinta venne
Nell'inimiche mura, e 'l caso appunto
A Tarquinio indrizzolla, che ritenne
Il passo per lo strale al suo pie giunto;
Di sua mano lo prese, e dalle penne
Volanti poiche 'l foglio ebbe disgiunto,
Lo aperse, e lesse le segnate note,
Indi su vi pensò con ciglia immote.

217.

Assai stimossi quel superbo osseso

Dalla ssida, e rispose in questo stile:

Tarquinio a Tullia. Per chi m'hai tu preso?

Io correre a pugnar con donna vile?

Tarquinio al paragon con donna sceso?

La rocca impugna. Che se un un cor virile

Tu chiudi in sen, solle di piu che attendi?

Stringi l'acciaro, e queste mura ascendi.

Uno strale non men su apportatore,
Del foglio di Tarquinio, e venne letto
Da Agrippina in tuon alto; ira e surore
In udirlo, agitar di Tullia il petto;
Le circostanti Capitane suore
Da'rai schizzan non men sdegno e dispetto,
E braman tutte colle destre in alto
Che Agrippina conducale all'assalto.

Ma questa ch'alla rabbia abbandonarse

Non vuol, che spesso accieca in proprio danno.

Conosce che le sue forze son scarse

Contro le mura che difese stanno;

Le piu prudenti intorno a lei comparse

Consultate, il consiglio ad essa danno,

Che da Semira si ricerchi aita,

Ed Abluvilla su tosto spedita.

220.

Musa facciamo una fugace corsa
Per sino a Cornosiccoti, ù posava
La Becca armata, dopo ch'ebbe corsa
La campagna, allorche rotta scappava;
Verso la capitale, onde soccorsa
Resti, Pompeo, che adesso comandava
In mancanza di Cesare, ha già mosse
Le schiere ancor ben tartassate e scosse.

22I.

Nè molto andò che dentro di Comiola
Passar fece l'esercito; ma entrando
Dal popol non sofferse la gragnuola,
Che in volto al tronsion Greco andò ronzando;
Anzi la Becca gente si consola
Nell'affollarsi intorno, alloraquando
Vede presso d'Agrippa e d'Ottaviano
Tratto in lettiga il General Romano.

222.

Ciascun, ch' ei vive, essendo certo intanto, Mentre al palazzo suo dal male oppresso Conducesi, è il fatal caso compianto Da tutti quelli che li vanno appresso; Non v'è ch' ignori che rimase infranto Il viril Campo, e in suga venne messo Allor che con Semira in pugna accinto Il mal colpillo, e su creduto estinto.

A' fuoi quartieri colle creste basse
Vanno le truppe senza squillo o suono,
Ma pur se s'odon fra le schiere lasse,
Scordati e comi e conche e imbuti sono;
Le persone che uscirono gradasse
Parlando in minaccioso altero tuono,
Tornano adesso col capo umiliato
Senza la lingua in bocca, e senza fiato.

224.

Agamennon, mentre fra se pensava
Nel suo palazzo all'accoglienza avuta
Dal popolo che sotto ancor sischiava
Di sue sinestre, e in one lo saluta,
Qual superbo schernito bestemmiava,
In segreto però, nè alla Cornuta
Plebe, quantunque mormori e s'arrussi,
Ardisce da un balcon mostrare i Ciussi.

225.

Menelao steso in letto si lamenta

Del suo dolor di capo, e della buona
Piattonatuta mesto si rammenta
Fra i sospiri ch'ad ora ad or sprigiona;
Coll'ingiurie contr'Elena si avventa
Dandole di baldracca e budellona,
Supponendo il buon uom d'essere stato
Per mano della moglie piattonato.

226.

Ma quantunque il baggeo sia pesso e scosso.

E ancor che sia sessuplicaramente
Infrangiato, siccome è tondo e grosso,
Non sarebbe capace d'oprar niente;
Non solo un'altra volta sopra il dosso
Batter si lasceria, ma l'avvenente
Moglio, che mai non teme chi l'assalta,
Dietro sel condurria qual can di Malta

Allor ch' Agamennon quasi pentito
Di quella ch'a lui diè forte labbrata
Gir volca dal german, venne avvertito
Ch'era sua Becca maestà chiamata;
Il Cortigiano da Minos spedito
Faro (27) nomossi, che in l'etade andata
Celebre ando pe' suoi gelosi eccessi,
Onde li suro a dieci palchi messi.

Senza far tanti complimenti (e invero
Un Cortigian fa poco il galateo)
Entra Faro, e neppure il fuo cimiero
Piega dinanzi al gran Monarca Achèo;
Ma in altro tempo il pallonaccio altero,
Quando di fe sì tronfia mottra feo,
Presolo a calci, tratto l'averia
Giu da un balcon per la piu corta via.

Faro l'impone che tosto in palazzo
Al Cretico Monarca si presenti;
Io presentarmi? io presentarmi? un pazzo
Sarei (dice il Re d'Argo, e strigne i denti.)
Cui Faro: se di me sate strapazzo,
Vi sono in strada diecissette o venti
Sgherri, ch'a un ordin mio con gentilezza
Al collo vi porranno la cavezza.

230.

Agamennone freme, ma ficcome
Ciascuno abbandonollo qual vigliacco,
Alla necessità piegar le chiome
Deve, nè val bestemmiar Giove o Bacco;
Chiamato essendo di Minosse a nome,
Trovar vorria la scusa ch'egli è stracco,
Ma poi da'sgherri in suggezion si mette,
Ch'anno oltre la cavezza le manette.

Ond'effer men che puo riconosciuto,
Con un ampio mantel s'inferrajola
Da'piedi sino allo zuccon Cornuto,
Temendo che lo vedan per Corniola;
Stato essendo sì male ricevuto
Nel tornar dalla guerra, una gragnuola
Simil paventa di limoni e sassi
Ch'ad onorar non venga i regi passi.

In questo i condottieri principali
Del campo con Pompeo, siccome addita
Il marzial dovere, alle reali
Porte andaro, e la scala avean falita;
Minòs che aborre cerimonio tali,
Loro se dir che un' improvvisa uscita
Che sua maestà teneva inseggettata,
Ai Duci ed a Pompeo toglica l'entrata.

In corpo da Antonino ei li mandò,
Ch'è'l Comandante della Capitale,
Giacche ciascun di lor con esso puo
Trattar di quanto ora piu importa e cale;
Quando l'ordine a' Duci si recò,
Subitamente ricalcar le scale,
E per il dritto e piu breve cammino
Al palazzo passaron d'Antonino.

Minòs piu volte, poiche andò informato
Di quanto accadde al General Romano,
A cercar di sue nove avea mandato,
Mentr'assai l'ama il Cretico Sovrano;
Ma Giulio pel suo morbo inveterato,
Assistito da Agrippa e da Ottaviano,
Sparuto, e dirò quasi semivivo,
Era sempre di moto e senso privo.

Frattanto il Re da piu d'una staffetta

E da piu d'un corrier saputo avendo,
Che verso la metropoli s'affretta
Semira coll'esercito tremendo,
Di tornare è sorzato alla seggetta,
Il suo sluido vigor tutto perdendo;
Ma un paggio ecco s'avanza, e li rapporta
Ch'è'l tronsso Agamennon giunto alla porta.

Odiandolo Minòs per tante e tante
Conte ragioni, esclama: passi passi;
Mentre il Re d'Argo se ne viene avante,
Vorria comporsi all'uso de gradassi;
Ma suo malgrado il core ha palpitante,
Ed in lui la coscenza sentir fassi,
Ch'all'alma sua d'onore e virtu povera
La viltade e la tema alto rimprovera.

Pure ogni sforzo in opra pone, e 'l piede Avanza del Re Cretico al cospetto; Alla seggetta appena te lo vede, Vuol ritirarsi, ma non per rispetto; Il Re che nel sorato scanno siede, Vieni vieni, li dice in torvo aspetto; Agamennòn, cui di passare incresce, Entra un po sulla soglia, indi riesce.

238.

Dico che passi (con piu irata cera
Il Cretese ripiglia). Un Corno assaccia
Il Greco dalla serica portiera
Osservando Minòs con mezza saccia;
Il Re cui la pazienza scappat'era;
D'entrare li comanda, e lo minaccia;
Faro ch'a tergo stavali, un sonante
Cosotto dalli, e te lo spinge avante.

239

Possi crepare (il Rege d'Argo esclama);
Agamennon così vien ricevuto,
E da voi dunque egli si cerca e chiama
Mentre in quel seggio vil state seduto?
Minos risponde, or che avvilirlo brama:
Questo setente seggio è a te dovuto,
A te che per il tuo sì basso orgoglio
Meriti la seggetta, e non il soglio.

240.

E qual trovate in me pecca o demerito?

(Il Greco segue); un prence si rispetta
E per il proprio e per l'avito merito,
Nè trattar dessi in sì rea soggia abietta.
Cui Minosse: ad un re vero preterito,
Tel ripeto, conviensi la seggetta,
E deve come prossimo a Priapo
Un cantero per serto avere in capo.

241.

Signor Minosse, ha forse per secesso (Agamennòn li cerca) il senno perso? E Minòs: taci vile, o adesso adesso Partir ti saccio d'acqua lansa asperso; Ove il tuo sasto andò, che trarsi appresso Voleva il Campo semminil disperso? Di consusion ripieno e di paura Sol pensasti a suggire in queste mura.

Fu prudenza la mia.... Prudenza un Corno (Segue il Cretese). Se per insultarmi (Replica il Greco) nel real soggiorno. Sol mi chiamaste, voglio ritirarmi. Per Giove a casa non farai ritorno (Il Re piu grida). E che? forse arrestarmi Pretendereste in modo prepotente, Quando il giudizio è in voi satto corrente?

Perche ritrassi il pie da cauto e saggio, Sarò da voi deriso e vilipeso?

Ci vuol per ritirarsi arte e coraggio.

Nè il sapersi ritrar da tutti è inteso;

Piu gloria a un duce, e a un Campo piu vantaggio

Oh quante volte in mezzo all'armi ha rese

D'una piena vittoria segnalata

Una maestra e pronta ritirata!

244.

Soltanto Ulisse che suggi da un pezzo
Dal campo Achèo con tanto disonor,
Merta gastigo ingiurie sdegno e sprezzo,
E non un duce e re pieno d'onor;
Pieno d'onor? parli tu qui da sezzo
(Minòs li cerca) o Greco traditor?
E quando mai o vile anima trista
Ti su palese in che l'onor consista?

245.

Forse lo conoscessi allor che armato
Sul Xanto, e ladro delle donne satto,
Del grand' Achille ti tenessi a lato
La schiava, dopo il vergognoso ratto?
Allora appunto su che piu onorato
Mi dimostrai, lasciando intero e intatto
(L' Achèo risponde) un cosi bel deposito.
Cui l' Re: taci; non dir questo sproposito.

246.

Quanto in campo sei vile (ei segue) tanto
Audace sei fra le donnesche lotte,
Onde sol di monton tu porti il vanto
Con membra e reni in conculcar ben dotte;
L'Argolico Sovran di tanto in tanto
Si morde i labbri, e amaramente inghiotte;
Minòs lo guata, e dice: s'hai tu same,
Qui posso a fazietà pascer tue brame.

Agamennon furioso con dispetto

Li dà di porco, e con gesto villano

Si dispone a partir. Ferma, cospetto!

Ferma (alto grida il Cretico Sovrano);

Vedendo che non l'ode, ancor che astretto

Fosse a sedere, colle brache in mano

S'alza, e corre a sermare il temerario

Col denudato regio tasanario.

248.

L'Argolico nel volgere la testa,
Il melon bibartito appena guata,
Che slungando una mano, scende questa
A darli una schioccante sculacciata;
In esclamar Minòs, ti dia la pesta,
Alla seggetta corre, e la forata
Tavola tolta, gettala per terra,
Poi l'intanato e colmo vaso afferra.

349.

Dissepolto che l'ha, lo capovolta,

E'l sovrappon del Greco sulla zucca,
Ch' umido e cieco satto in una volta,
Dal setido berretto s'imbacucca;
Di qua di la corre, s'aggira e volta,
E tenta invan di torsi la parrucca,
Che sul rergo e sul petto i sparsi nodi
Versa liquidi in parte, e parte sodi.

Fuori della sua camera il sospinge
Minosse, e dietro chiudesi la porta;
Mentre incerto il terreno ei calca, e tinge,
Ogni paggio sul naso la man porta;
Il Greco a torsi il berretton s'accinge,
Errando senza lume, e senza scorta;
Ma in questo entro d'un muro batte a caso,
E suona in pezzi fracassate il vaso.

Se i Cortigiani si sganascin forte
Imbrodolato tutto nel vedello,
Sel siguri ciascun; per buona sorte
Lascio nell'anticamera il mantello;
Ben bene involtolatosi, le porte
Reali lascia, e corre al proprio ostello,
Ove tosto depose, a quel ch'io penso,
Dell'Atridica stirpe il degno incenso.

252.

Conviene ch'all' Armata femminina
Volgiamo o Musa, il volo e la pupilla,
Or che s'è presentata alla Regina
La Romana speditale Abluvilla;
Cercò appena per parte d'Agrippina
Qualche rinforzo bellico, e che udilla
L'Assira Sposa, risoluta e presta
S'accinse tosto a secondar l'inchiesta.

253.

La maga Circe venne nominata
Di passar sotto i muri a Cornivèro
Con Partenia da Amintore sposata,
Che de' Dolopi un di resse l'impero;
Di Mitelène e Lamsaco l'armata
Truppa batte il medesimo sentiero
Dietro a Circe, che pronta s'avvicina
U'l'attende l'Amazzone Latina.

251.

Nè molto ando che giunse ov'era attesa, E appena giunta, ad Agrippina unita Contempla ogni muraglia ben disesa, Su cui Tarquinio sta con fronte ardita; Vid'ella pur, ch'onde recare esse Al munito Castel, costar la vita Nel dissicile assalto a molte deve, Nè basta ad eseguirlo un tempo breve.

Menae

Mentre piu d'una capitana espose
Con Agrippina i propri sentimenti,
Dopo che Circe a ponderar si pose,
All'intorno suonar sè questi accenti:
Per risparmiare il nostro sangue, o spose,
Che sotto cosi sorti ed eminenti
Muri sparger convien, fra poco io spero
Senza periglio abbatter Cornivèro.

256.

Con catrami oli pece e ragia, e vari
Altri ingredienti compor voglio tosto
Un soco, che tra due venti contrari
Non spengeriasi ancor ch'ad essi esposto;
Mentr'io studiava ne'paterni lari
Di natura i segreti, un tal composto
Un tempo seci, e all'acqua al gelo al vente
Lo provai con selice esperimento.

Divisa in globi la materia, ai strali
Alle quadrella ed alle frecce appesa,
Si scagli su nemici antemurali,
Dopo che su da ardente sace accesa;
Gli effetti suoi son si pronti e satali,
Ch'è vano ogni soccorso ogni disesa,
Poiche la siamma inestinguibil pronta
I men porosi corpi arde e formonta.

258.

Mentre sta Circe preparando il soco
Di Cornivèro a danno e di Tarquino,
L'Assira dopo riposato un poco
Con il suo Campo ancor ponsi in cammino;
Trasportar vuossi coll'Armata in loco
Che resti a Cornosiecoti vicino,
Città, che giusta il pian di Marte, sola
Disendere e coprir puote Corniola.

VII.

Ma appena sarà preso Cornivèro,
A tenore di quanto il piano istesso
Accenna, Cornosiccoti l'altero
Capo piegar dovrà, che poggia adesso;
In lui vi comandava con severo
Volto, portando un mortal odio al Sesso,
Quel Masradate, che in l'etadi antiche
In Cappadocia s'imbeccò da Psiche.

Sapendo che difesa ei sar non puo,
Se mai di Cornivèr ceda il Castello,
Nè ignorando che già si circondo
Da piu d'un solto semminil drappello,
Sopra d'un'alta torre se n'ando
Donde col canocchial puote vedello,
E cosi da se stesso ei certo vada
Se resista al nemico, o pur se cada.

Che se resiste, tema egli non ha,
Ma se cadesse in man del vincitor,
Cornosiccoti presto lascera,
Da'muri suoi svignandosela suor;
Semiramide intanto se ne va
Folgoreggiante sempre piu d'ardor,
E verso Cornosiccoti le schiere
Guida allo sventolio delle bandiere.
262.

Entro la capital si tiene in questo
Piu d'un Consiglio presso d'Antonino,
Giacche Minosse rifinito e mesto
Ritorna alla seggetta ogni tantino;
Oppresso sempre dal suo mal sunesto,
Giulio, che piu d'ogn'altro sul destino
Vegliar poteva di Corniola, è astretto
Fuor di se stesso a giacer sempre in letto.

Esclusi non andar que' Comandanti
Dal Consiglio, che timidi lasciaro
Le lor cittadi, e in faccia a duci e fanti
Dal General Roman si gastigaro;
E Calvo e Mevio e Gallo in mezzo a tanti
Eravi con Fasilla e Fabio e Faro,
E'l Re de'Lidi pur fra questo e quello
Stava, Candaule idest noto baccello.

264.

Sciolto il Configlio, andaron tutti uniti
A visitar spalti fortini e mura
Co' baluardi ed i torrion muniti,
E dove la cittade è piu sicura;
Rinforzar' indi i men guardati siti,
E delle porte al par presero cura,
Visitando gli arpioni i chiavistelli
Colle toppe le spranghe ed i sportelli.

Minos dopo che il capo imberrettato

Ebbe d'Agamennon, di piu la bile

Commossa e sparsa il fluido ventre urtate.

Avendoli, non lascia il suo sedile;

Rammentandosi ch'era disertato

Ulisse al par d'uom traditore e vile,

Il Re scolando sra di se si sdegna

D'una sì scellerata azione indegna.

266.

Indovinare ei non potendo dove.

Ritirato si fosse il farabutto,

Un'ispirazion mandolli Giove,

Onde sia Ulisse al destin suo condutto;

Ulisse che schernì nel tempio o altrove

L'Ente che'l tutto sece, e regge il tutto,

Ulisse che nel chiedere perdono.

Di piu osse co'labbri il Dio sul trono.

Dunque allor che Minòs vorria sapere
Là dove risugiossi il Ciarlatano,
Suppor salli il Motore delle ssere
Che sia tornato ad esser Sagressano;
Punto non tarda, e subito a vedere
Al tempio manda un abil Cortigiano,
Ove, benchè giurasser di star cheti,
Li secero la spia d'Ammone i preti.
268.

Il mondo essendo si perverso e vario,
In cui di rado il reo s'acciussa e strozza,
Stupir non sa se ancor nel santuario
V'è la stirpe che sbotra quanto ingozza;
E non sol sra la cotta ed il breviario,
Ma fra quelli che zonzano in carrozza
Trovasi chi de' buoni in pregiudizio
Ben tener sa la lingua in esercizio.

In somma da'mezzani e da'spioni

E da' Becchi contenti adesso tanto
Siam circondati in tutte le occasioni,
Che qualcun sempre te ne trovi accanto;
Non è meno srequente de' ladroni
La razza, e abondantissima altrettanto
E' quella de' somari, che vicini
Ti stanno ne'ridotti e ne' casini.

Lieto della scoperta, indietro viene
Il Cortigian verso le regie scale,
Gente ch'è lenta, sa ha da sar del bene,
Ma è pronta allor che recar puo del male;
Al buon Minòs che spenzolato il tiene
Al sinestrello ovato, nel reale
Gabinetto colui già si presenta,
Ma in terra umile pria si scaraventa.

Chi brama d'imparar l'inchinatoria
Arte, alle regge e a' principi s'accosti,
Arte mendace, vil, canzonatoria,
Ma che pur guida alle pensioni e a' posti;
Arte che innalza a doviziosa gloria
Chi maneggiò le zappe, o vosse arrosti,
Arte ch'io non conobbi; ecco il motivo
Che nella bassa oscurità men vivo.

272.

Ma non percio m'intifichisco o lagno,
Anzi benedirò sempre la sorte,
Se di miseria placida compagno
Mi terrà lungi dalle regie porte;
Siccome io so qual aria v'è, compiagno
Quei che i bocconi ingozzano di Corte,
U'ognor suona agli orecchi la catena,
E piu volte in un di cangia la scena.

Il Cortigiano fatto il suo fainto,
A Minos rapporto che 'l mariolo
Ulisse, estratto di baron Cornuto,
Tornat'era de'preti al sacro stuolo;
Il Re vuol che sia tosto ritenuto
E a Memmio manda l'ordine di volo
Che con dieci de'suoi Vigili fanti
Arresti Ulisse, e gliel conduca avanti.

L'Itaco di trovar sperando intanto
Credenza e se dal suo clero Epulone,
D'un salso penitente sotto al manto
Dell'ara al pie sacea spesso orazione;
Si cosottava il sen di tanto in tanto,
E gli occhi in beatissica astrazione
Volgea, torcendo il collo all'uso appunto
Di chi canzona altrui devoto e smunto.

Ma 'l Nume eterno già non s'infinocchia
Da chi biascia preghiere a testa china,
Perche l'interno de'mortali adocchia
Colla visiva sua potenza sina;

Colla visiva sua potenza sina; Ora che Ulisse prega e s'inginocchia, Piu co' Vigili Memmio s'avvicina, Le di cui braccia per il regio cenno

Nel facro tempio ancor prender lo denno.

Mentre l'Itaco innanzi all'ara chiede
L'affistenza divina al sommo Giove,
In cui mostra egli adesso che ci crede
Per il timor che lo ricerca e move,
Dice: pieno o gran Dio di salda fede
Non già mi volli ritirare altrove
Allor che nella tua bontà sperando
L'elmo deposi e in un lo scudo e 'l brando.

Nel tuo servizio entrato col soffietto
Piu godo di tener desti i carboni,
Che gir col serro micidiale eretto
A mieter lauri in mezzo a' battaglioni;
Contento io son di viver qui negletto
E nemico di gloria, che i campioni
Di Marte inebria: le mie scorte usate
Sono e saran modestia ed umiltate.

278.

All'improvviso Memmio co'soldati
Entra nel santuario piano piano,
Mentre l'Itaco Re con i piegati,
Ginocchi verso il Nume ergea la mano;
In un attimo sonosi vibrati
Addosso del faisario Sagrestano,
Che sorpreso da quella cerimonia
Maraviglia e timor ne testimonia.

Qual facrilegio è questo? (urla il devoto).

O facrilegio o no (Memmio risponde)

S'arresti. E Ulisse: Giove il Corno in voto,
Se dato io t'ho, non far ch'io vada altronde;
Cui Memmio: il sommo Dio tu preghia vuoto,
Colle birbe par tue non si consonde.
Come? (Ulisse ripiglia); in cotal soggia

S'oltraggia il tempo dove il Nume alloggia?

280.

Questo è il rispetto a un prete suo dovuto, Ed all'abito sacro ond'egli è avvolto? Taci là bacchetton Becco Cornuto, Replica Memmio, e ghignali sul volto. Giove Giove, non sar che ritenuto (Esclama Ulisse) sia chi a te rivolto Nella sacrata immune tua dimora Il soccorso divin supplice implora.

Il fantuario asilo all'innocenza
Apprestò sempre, e al par de'sventurati
Il ricovero su, nè prepotenza
Ha mai luoghi sì santi prosanati;
Frena ti prego frena l'insolenza
Di questi rei sacrileghi soldati;
Intuonò in questo il Dio: scacciate l'empio;
L'asilo de'birbanti non è il tempio.

Una tal voce rese sbigottito
Ulisse, onde di piu stringere al petto
Memmio lo sece, maggiormente ardito
Fatto da quanto avea l'oracol detto;
Forz'è che vada via cinto e seguito
Ulisse da soldati, ed in aspetto
D'un reo che omai disperi del perdono,
Trema, e sra se dicendo va: ci sono.

Di Cornivèro agli erti muri io deggio
Trasferirmi, ove Circe ha preparato
Il foco, che fumare ed arder veggio
Su questo e su quel dardo già incoccato;
Dal castello Tarquinio con dispreggio
Guata al di sotto le nemiche, e armato
Qua e là sen corre, e alla difesa incita
Tutta la gente ch'à su i muri unita.

Scacciate ogni timor (grida l'audace);
Un Capitan che vanta de Tarquini
Il regio fangue, ognora fu capace
Di sottoporre i Corpi semminini;
Queste sciocche Lucrezie che la pace
Fugan da nostri placidi consini,
Violentar saprò senza fatica
Come sè Sesto con Lucrezia antica.

285.
Immiterò non meno il mio fratello
Che sforzò con intrepido valore
La ridicola Tullia, che in duello
Volea sfidarmi, ond'io rido di core;
Non vi fpaventi dunque ogni drappello
Di cotai debolissime signore,
Che affettano-coraggio ardir virtu,
Ma in faccia all'acciar ritto, eccole giu.
286.

Mentre suonar facea queste bravate,
Scaglian le donne sopra Cornivèro
Frecce e dardi, cui stavano attaccate
Le siamme avvolte in sumo denso e neso;
A mille cosi volan le granate
Spinte su i muri dallo stuol guerriero,
Che per cio tien di granatiere il nome
Coll' irsuta berretta sulle chiome.

Ogni Becco stupisce a una tal pioggia,
Che nel cadere alto divampa e stride,
Per cui piu d'un guerrier dal posto sloggia
In aria appena scintillar la vide;
Tarquinio che su i muri altero poggia,
Del soco volator bessasi e ride,
E ove non lungi a lui ne cadde un tocco
Con pie sprezzante avanzasi lo sciocco.

288,

Offervate (egli dice in bieca faccia)
Qual mai foco ridicolo fia quello;
Cio detto, la pancera sì dislaccia
Dai cinti appefa a piu d'un ferreo anello;
Indi levato ogn' inviluppo, affaccia
Fuor dell' umana botte il fuo fucchiello,
Dond'esce in cono sopra il foco ardente
La tiepida e giallastra onda corrente.

289.

La globulosa fiamma che divampa,
Alla di lui camicia penzolante
S'appicca, e divien subito una vampa
Con tutto quel che li ciondola avante;
Tarquinio allor che li s'attacca e lampa
Il foco, arroventando la pesante
Corazza, sopra cui già serpe e scorre,
Invan busto e schienal cerca di sciorre.

200.

Tordo così che sulla tesa pania

Se ne volò non paventando inganni,
Quanto s'agita piu, quanto piu smania,
Piu lorda e invischia gl'impiastrati vanni;
Nel soco avvolto che piu lo dilania,
Non men Tarquinio sotto i caldi panni
A questa e a quella parte i bracci avventa,
E d'ogn'impaccio liberarsi tenta.

Ma la mano ove tocca par che tocchi
Una colla infuocata, che ben tosto
Dal ventre al sen, dal seno al volto agli occhi
S'innalza, onde morrà Tarquinio arrosto;
Spasimando qua e la volge i ginocchi,
Nè alcun guerriero trovasi disposto
A recarli soccosso, poiche scende
Viepiu la pioggia che per l'asia splende.

292.

A cento e cento essendosi attaccata,
Presta produce il suo cocente essetto,
Per cui non vale usbergo nè celata,
Onde il capo è gravato, e cinto il petto;
Urla suor dalla bocca spalancata
Tarquinio, che da' pie sino all'elmetto,
Mentre surioso corre sul bassione,
Un acceso egli par rosso carbone.

293.

Non con doglia sì grande, o in tal furore
Nè sì avvampar nè sì fremer si vide
Allor che su di Nesso traditore
Dall'empia spoglia avvelenato Alcide;
Nè tal pena nell'alma, o tale ardore,
Or che'l soco piu l'arde, e ognor piu stride,
Provò smanioso e sier dalle suneste
Eumenidi azitato in Asia Oreste.

294.

Qual forsennato intorno si ravvolve
Tarquinio, e alfin caduto sul terreno,
Piu lo coce la siamma, e piu lo involve,
Che materia mancandole, vien meno;
A poco a poco in un mucchio di polve
Sciogliesi il corpo il braccio il capo e il seno;
Spenta la siamma, ei scende all'ime grotte;
Il Dio lo scassa, e dice: buona notte.

O voi che osate al ciel portar la guerra
Gente orgogliosa, solle e temeraria,
Da cui virtude ed umiltà s'atterra
Con mano violenta e sanguinaria,
Tarquinio ov'è? cangiato in poca terra
Un sossiono basta a dissiparlo in aria;
Oh spaventoso e insieme utile esempio
Per l'uomo sprezzator superbo ed empio!

Intanto il foco avea per ogni parte
Accesi tetti e case in un momento,
Nè val che su di lui l'acque sian sparte,
Onde far sì ch'egli rimanga spento;
Tutti i seguaci di Bellona e Marte
Fuggon dal muro pieni di spavento,
Ma lo scappar non val, se in ogni loco
Fumoso s'erge, e piu grandeggia il soco.

Forse non così presta i legni Argivi
La Teucra siamma in cenere cangiò,
Nè su i muri d'llion di speme privi
Cotanto il soco Achéo poscia avvampo;
Degli arrostiti, e insiem de' suggitivi
Chi ridir gli urli e gli atti strani puo?
E come mai senza tradire il vero
Lo spettacol narrar di Cornivèro?
298.

Un ammasso di siamme spaventoso
Son mura torri case e baluardi,
E'l sumo s'erge sì, che'l curioso
Coro de'Numi a stento par che guardi;
Dall'azion del sumo, lagrimoso
Fattosi ogn'occhio loro, il palmo ai sguardi
Pongonsi; Giove pure il naso arriccia,
E col manin Briarèo gli occhi stropiccia.

Circe dell'opra sua vanne superba,
E Tullia di Lucrezia appo lo stuolo
Non meno esulta sulla vista acerba,
Nè di Tarquinio il fato è a lei di duolo;
Or ch'ei fra i sassi fra la polve e l'erba
N'andrà consuso, erg'ella al Dio del polo
Gli occhi, e di vero core lo ringrazia
Che le abbia satta una si bella grazia.

Ognora piu ci fa l'esperimento
Ammirare e lodare il sommo fato,
Che sè a Tarquinio accender l'istrumento,
Onde quei del suo sangue avean peccato;
E in fatti chi ssorzare a tradimento
Osò il bel sesso, d'esser gastigato
Meritossi, e la pena incominciare
Dovea dall'arme, ch'ei seppe adoprare.

Se Circe gode e Tullia, in paragone
Piu esulta allo spettacolo Agrippina,
Fra se canterellando una canzone,
Allor che Cornivèro arde, e ruina;
Cosi il siglio di lei l'empio Nerone,
Mentre dell'orbe la città regina
Ardere ei sece, e'l soco ergeasi all'etra,
Un concerto suonò sopra la cetra.

Mafradate (siccome si narro)

Di Cornosiccoti era Comandante,
Ch' onde spiar col canocchial, porto
Sopra una torre altissima le piante;
Quando il doppio cristal gli avvicino
Cornivèro, e pareali averlo innante,
Con istupor le accese siamme vide,
E del suo sato misero s'avvide.

Dal destino fatal di Cornivèro
Quello di Cornoficcoti pendendo,
Con tutti gli abitanti sul sentiero
Di Corniola egli andò, le porte aprendo;
Solo da questa del maschile impero
La salute e la sorte dipendendo,
Co'cittadini dunque ad essa il passo
Malinconico indrizza a capo basso.

304.

Dieder l'onore Circe ed Agrippina
A Tullia di recar la lieta nova,
Che Cornivèro cadde, alla Regina,
La qual col Campo in marcia già si trova;
Presto sull' Ippogrifa la Latina
Donna sen corse, che letizia prova
Mentre in parte ella mira vendicata
In Tarquinio la sua Lucrezia amata.

Con gran piacer l'Affira ricevè
Il fausto annunzio, e Tullia sull'issante
Cavaliera dell'ordine ella se
Della Rosa, che ognor portò d'avante;
Subito la Regina affrettò il pie,
Nè fermar vuol le vincitrici piante
Finche di Cornosiccoti alle mura
Non giunga, d'atterrarle omai sicura.

306.

Siccome le novelle infauste il vento
Sembra che porti, tanto arrivan preste,
Volò di Cornivèro il tristo evento
In Corniola, ù stan tutti in facce meste;
Il Becco volontario è il sol contento,
E nel duolo comun ritte le teste
Porta, sclamando in strada e nelle piazze:
Presto le nostre avrem buone ragazze.

Ma i prodi Generali sul dessino
Di Corniola vegliando e dell'impero,
Stan conserendo in casa d'Antonino,
Ch'è nella Capital duce primiero;
Nel Congresso non sol piu d'un Latino
Eroe si conta, ma l'Anglo l'Ibèro,
E i Macedoni gl'Itali i Tebani
V'hanno i lor duci in un cogli Egiziani.
308.

Nel Configlio ogn' Argolico campione
Pur venne ammesso, che seguì l' Armate
Del superbo del vile Agamennone,
Così bravo nel far la ritirata;
Vilipeso or da tutta la nazione
Piu non ardisce altrui l'incanterata
Sua cervice mostrar, chiuso e soletto,
Poiche ottenne il cappel, nel proprio tetto.

Quasi ei sosse nel numero de' morti,
Alcuno piu di lui non ricercò,
E Menelao tra i novi Fusi attorti
In oblivion non meno si lasciò;
E' forza che il meschin taccia, e sopporti
Le gravi piattonate che toccò,
E che del par sulla sinerlata faccia
I novelli prodotti e porti, e taccia.

Giacche Minds non est plus compos sui,
E di galoppo va per il di dietro,
Fa d'uopo che Antonino opri per lui,
E seco gli altri eroi reggan lo scetro;
Il povero Sovran rassembra altrui
Un etico francese, un'ombra un spetro,
E in satti il colar tanto in vecchia età
E'un de'satali C, com'ognun sa.

Promulgare Antonin fece un editto,
Che nella capital fu tosto appeso,
In cui veniva a ogni capron prescritto,
Ch'atto essendo a portar dell'armi il peso,
Dovesse comparir col ferro ritto,
Ed in pro della patria il muro asceso,
Sopra di quello in faccia all'aggressore
Prove dar di fortezza e di valore.

312.

Quinto Galba de Becchi volontari
Capo, che seguito di valor senza
D'Aurelio la legion fra i uoi piu cari,
E che ciò sece sol per apparenza,
Raccolto ne di lui placidi lari,
Ove corazza ed elmo alla presenza
Di tanti altri compagni a un chiodo appese,
Agli amici vicini a parlar prese.

Soci amati (egli disse) e veri specchi
Di bontà d'indulgenza e cortesia,
E che contenti d'essere fra Becchi
Odiatte la malsana gelosìa,
Antonin vuol che ognuno si apparecchi
A disender Corniola; cio saria
Una bestialità; minchioni assai
Voi soste, ed io tal sui, quando mi armai.

Giacche siam ritornati e salvi e sani,

Nudi ed a braccia aperte or qui dobbiamo

Attender che ci porgano le mani

Le metà nostre, che sedeli amiamo;

Care metà che ne' commerci umani

Quanto mai ci fruttarono sappiamo;

Ah no non sia che sul munito spalte

Corrasi armati a sostener l'assalto.

315

Una vera sarebbe ingratitudine
L'opporsi a chi ci su d'utilità
Colla seconda sua mansuetudine,
Che nel ricever molto, poco dà;
Seguiam seguiamo la consuetudine
Che ci distinse nelle scorse età,
E che sotto le cariche cervici
Goder tanti ne sè giorni selici.

316.

Antonin quanto vuol schiamazzi; ei stesse
Nel sondo è un Becco piu di noi contento,
Ed all'esterno ei sol dimostra adesso
Onor virtu coraggio ed ardimento;
Soci amati, ch'al par di me dal Sesso
Riceveste vivendo a mille e cento
E benesizi e Corna, io so quai siete,
E so che Quinto Galba immiterete.

317.

Vinceslao sull'issante esclamò sorte:
Possi crepar, se monto sulle mura;
Venga venga l'amabil mia consorte,
Che impresterolla subito, è sicura;
Il Re Barguèro che in le regie porte
Di cedere la moglie ebbe premura,
Dice: per me son risoluto, e aspetto
La sposa, onde chi vuol la calchi in letto.

Fossi tanto baggeo (seguì Gritone)
Ch'io volessi sar fronte alla cortese
Mogliera ond'ebbi piu d'un guiderdone,
E che di casa sea tutte le spese;
Mi caschi Biagio (seco urlò Dentone)
Se per disesa del maschil paese
Mi opponessi alla fertil mia fanciulla,
Per cui vivendo non mancommi nulla.

Ed

Ed io (Ticinnio disse) che ingrassai
Co' beni della mia ricca mogliere,
Che a pugnar vada non sara giammai;
Torni, e ch'altri la copra avrò piacere;
Aulio Felice che gli ha lunghi assai,
Grida: m'entrino tutti nel messere
Quelli che un di la Sposa mia mi se,
Se in armi sulle mura avanzo il pie.

Mentre gli altri compagni al par di questi
Di non armarsi risoluti sono,
Tutti ad un punto le guerriere vesti
Gettano al fuol con strepitoso suono;
Ma altrove in preda ai sdegni suoi sunesti
Nino, che degli Assiri calco il trono,
Da Semira tradito ed imbeccato,
Sembra un mostro da stige scatenato.

321.

Menone al fianco suo, che su'l primiero
Sposo di Semiramide, non meno
Ucciso ed incornato, in volto siero
Tener non sa l'ultrici surie a freno;
Sì l'un che l'altro guida un stuol guerriero
D'Assiri, ed ambedue son lieti appieno
Or che 'l buon' Antonino ad essi un posto
Assegnar vuol, ch'è al maggior rischio esposto.

Minosse intanto dalla tema oppresso
Per di dietro sembrava, che perduto
Avesse il senno e quel coraggio adesso,
Onde per un eroe su conosciuto;
Stupiscesi il Monarca di se stesso,
E alla seggetta ognor stando seduto,
Piu si stupisce del suo padre Giove,
Ch'ei ritrovò tanto amoroso altrove.
VII.

323,

All'idoletto mistico, ch' egli era
Uso di venerar, piu non s' indrizza,
Vedendo che l'incenso e la preghiera
Il suo destin non placa, anzi l'attizza;
Mentr' egli dunque in emaciata cera
A tergo sempre scorre, e non si rizza
Nè la sera nè 'l dì nè la mattina,
Un bimbo sembra nella seggiolina.

324.

Prorompe alfine in questi accenti, e l'occhie Tien sull'idol Cornuto non lontano:
Padre, per cagion vostra un bel finocchio Son divenuto collo scettro in mano;
Che mi giovò piegar l'umil ginocchio Per venerarvi qual Motor sovrano?
Che mi giovò per tormi ai fati infausti Preci, voti offerirvi, ed olocausti?

325.

Semira adesso adesso me la sicca,

E già la vedo entrar nella metropoli
Coll'elmo in testa e con in man la picca
À esterminio de' mies diletti popoli;
Già l'uncin castratore ella mi appicca
Al puro ed innocente creapopoli,
Che sorse anco fra l'ira e la vendetta
Passse armata d'ingozzare aspetta.

Se il figlio abbandonate in questa forma,
Non vi sdegnate o padre nè stupite,
Se dice alcun: credo che Giove dorma;
Ed altri: Giove c'è? che cosa dite?
Or sì che degl'increduli la torma
S'accrescerà se piu non favorite
Un figlio che tra i buoni si distinse,
E'l culto vostro a sostener s'accinse.

Forse mi meritai che l'aureo soglio,
Su cui sedea colla real berretta
Di tutti i vizi de'monarchi spoglio,
Or si cangiasse in setida seggetta?
Se non tappate lui donde qui soglio
Stemprarmi, il siglio vostro omai s'aspetta,
Che versa versa, alsin versera suore
La milza co'polmon, l'anima e'l core.

Ecco entra appunto Ulisse alla presenza
Del Re, da Memmio qual ladron condutto;
Sotto al facro mantel con riverenza
Umil, santità singe il farabutto;
Ma già sulminar ode la sentenza
Vedendo il caso disperato e brutto,
Pure il suo fato, or ch'è di timor pieno,
Di scansar tenta, o raddolcire almeno.

Non è piu tempo (il Re li dice) o ingrato
O vil triito volpon d'immascherarti;
Il velo da'miei lumi è omai cascato,
Palesi sono i rei tuoi gesti e l'arti;
Se qual ministro io ti ritengo a lato,
Non ignori sin dove osi avanzarti,
Se il prete sai, come prosano ed empio
Ossendi Giove, e scandalizzi il tempio.

Se d'inanzi t'attacco il Corno egregio,
E ti fo Cavalier Corniculario,
L'ordin nobile infigne eccelfo e regio
Tu difonori perfido e falfario;
Se in campo scendi di guerriero fregio
Ornato e cinto dietro un temerario
Vilissimo Monarca al par di te,
Qual disertor tacito movi il pie.

Che discorsi son questi? in aria grulla
E insiem devota Ulisse li richiede.
Taci (replica il Re) già non mi frulla
Qual credi il capo; ben Minòs ci vede;
Il bigottismo non ti giova nulla;
Passo quel tempo in cui li prestai sede;
Cui l'Itaco: ti prego per il padre
Giove d'udirmi, e sin per vostra madre.

Se non t'accheti (il Re foggiunge) or ora,
Giacche tengo il messere in esercizio,
Dal forato sedil lo caccio suora,
E colla lingua tua netto il servizio;
In somma un Capitan che disonora
Il grado che sossien, con pregiudizio
Di chi da' Capi prender norma suole,
Ragione ha un Re se gastigar lo vuole.

Se difertano i duci, e che faranno
I piu volgari fantaccini abietti?
Se impuniti tai rer fi lafceranno
Chi i foldati potrà tener foggetti?
Dunque per torre il vile esempio e'l danno,
La pena che tu meriti s'affretti;
Spesso è clemenza un opportun rigore
Che allontana da' regni un mal maggiore.

A tenor delle leggi militari
Giudicato sarai; dentro un'oscura
Carcere intanto fra i birbon suoi pari
Traggasi o Memmio con scorta sicura;
Così da lui l'empio e'l perverso impari,
Che'l ciel seren sul capo a'rei non dura,
E che pur troppo ancor che molto aspette,
Il satal giorno vien delle vendette.

Voleva Ulisse porsi in ginocchione
In umil sagrestanica sembianza,
Ma'l duce Memmio un grosso cavezzone
Fa porsi al collo, e'l trae suor della stanza;
Chiuso subito su nella prigione;
Minosse in questo chiama, e a lui s'avanza
Un paggio, a cui da l'ordine che tosto
Rechi al buon Antonin quant'ha disposto.
336.

Li dirai (parla il Principe con ciglio Rigido affai) che come disertore Subito sia di guerra in un Consiglio Ulisse giudicato in un par d'ore; Il paggio il cenno udito, sul periglio Gode del Rege d'Itaca, ed in core, Allor che da Antonino se ne va, Non lo compiange, e dice: ben ti sta.

Antonino che udi la regia mente
Riguardo a quanto decretò d'Ulisse,
Stimò con un pensier giusto e prudente
Che'l giudicarne a' Greci convenisse;
A' primi duci Achei subitamente
Ordin mandò ch' ognun da lui venisse;
Agamennòne e Menelao cercati
Non suro; ambedue son sempre oblisti.
338.

Toante Re di Lenno, e di Lirnesso
Il principe Minete con lui venne;
Tindaro Re d'Ebalia a un tempo istesso
In casa d'Antonino il pie ritenne;
Non meno del palazzo alto all'ingresso
Comparve Atreo, che ognor per le sue penne
Freme, come fremeo quando a Micene
Egli appresso le scellerate cene.

Aloo quel gigantone nerboruto
A tenore dell'ordine, al cospetto
D'Antonin cogli Achei saria venuto,
Ma'l piu grand'uscio è per lui basso e stretto;
Il suo capaccio altissimo e Cornuto
Ogni volta ssondava ed ogni tetto,
Per cio rimase dentro a'lari sui,
Nè sar poteva visite ad altrui.

340.

I capitan di Grecia appena udiro
Quanto a nome del Prence Antonin disse,
Tutti in Consiglio bellico s' uniro,
Ciascun segretamente odiando Ulisse;
Ulisse che le marce e il lento giro
Del Re d'Argo approvò, perche non gisse
Ad affrontar le donne, sospettando
D'insilato restar da picca o brando.

341.

Mentre il Configlio militar si fa,
Musa, incontriamo il Campo semminino,
Che giunto a Cornosiccoti, non v'ha
Trovato un sol del gener mascolino;
Mastradate, siccome ognuno sa,
Che n'era il comandante, sul cammino
Si pose, poiche vide all'emistero
Sorto il soco, che strusse Cornivèro.

Dopo che sè le strade ed i tuguri
Ricercar degli Assiri la Regina,
Presto della città le torri e i muri
Ell'atterra, precipita, ruina;
Verso Corniola, ù i Becchi malsicuri
Pensano alla disesa, s'incammina,
Che in faccia al Campo suo, come le addita
Di Marte il pian, vacillerà smarrita.

Già Circe fra gli applausi era tornata Con Agrippina e le Romulee schiere, Dopo la spedizione fortunata Che in cenere il Castel sece cadere; Unita dunque essendosi all'Armata, Or dell'Assira segue le bandiere, Che minacciavan dispiegate a'venti Nell'alta capital le maschie genti.

344.

Le torri ambulatorie e le baliste
Coll'arieti e plutei e vigne avea
Semiramide già tutte riviste,
Che seco Cratesipoli traea;
Quest' Eroina è che presiede e assiste
Alle macchine, e su di razza Achea;
Sotto di lei Faustina la Seniore
Di comandar seconda ebbe l'onore.

345.

Con queste due dividono il comando
Cariclo la consorte di Chirone,
E Calliroe che impugna aguzzo brando,
Ella che sè sì carico Alcmeòne;
Neste che un giorno partorì tremando
Anubi, spaventata da Tisone,
Vien con esse e su quella ch'a' desiri
Facil cedè del suo cognato Osiri.

346.

Molione fra le macchine non meno
Erge la testa, che mai non umilia;
Coll'elmo in capo e la corazza al seno
Seguita è dalla calida Cecilia;
Al fianco di costei calca il terreno
La sudicia notissima Servilia,
Che germana a Caton, sposa a Lucullo
Nella cioccolattiera agito'l frullo.

Semira a queste istesse conduttrici
Diè in guardia vari cocchi di bandiere
Carchi e di spoglie, che le vincitrici
Donne avean tolte alle Cornute schiere;
Aste scudi e cimier, che le cervici
Adornate di doppie pennacchiere
Copersero de Becchi, vi stan pure
Con spade busti e simili armature.

448.

Ad onta che riscaldi le cervella
Febo, ch'è in ciel del corso alla metà,
Al suon Semira d'una tarantella
Verso la capitale se ne va;
Non vede l'ora d'appressarsi a quella
Tanto possente e celebre città,
Ove d'incatenar fra tante armate
Spera de'Becchi eroi la libertate.

Pallade pensierosa alla finestra

Dell'albergo di Giuno colla testa

Squallida china sulla mano destra,

Nel matchio mondo le pupille arresta;

O si volga alla dritta o alla sinestra,

Vede quella città fommessa e questa,

E ne osserva le orribili ruine

Fra le arene di sangue porporine.

Comprende che piu speme omai non v'è
Per la region Cornuta or che s'appressa
Alla sua capital con presto pie
Delle spose la gran Generalessa;
Siccome quanto oprar poteva se
Vigile cauta intrepida indesessa,
Necessitade adesso e la prudenza
Le insegnano ad armarsi di pazienza.

Ella è una medicina necessaria

Per tollerare i mali e le sciagure,
Allor che piu non val col capo in aria
Mostrar le fronti immobili e sicure;
Contro l'ignara gente e temeraria
Tal medicina usar tocca a noi pure
Musa mia bella, e invan per non la bere
Le labbra strette cerchi di tenere.

352.

Gran forsi di pazienza tracannò
Fra gli asini cocciuti de'suoi di
Ariosto che in Pindo alto poggiò,
E la sua dose pur Tasso inghiotri;
Dunque è inutil che tu dica di no,
Pur troppo tu sarai forzata al sì,
Ma appena l'hai bevuta, il naso tappi
De'critici il tuo soro, onde non scappi.

La giudiziosa Palla su pianeti
Con pazienza guarda i suoi protetti
Ridotti al moccolino, e i Numi lieti
Mira, che i Becchi aman veder soggetti;
Giuno di casa sua ne'piu segreti
Nascondigli forz'è che umil rispetti
L'ordin supremo, e ancor ch'ira la strozzi,
Convien che taccia, e paziente ingozzi.

Minerva che rinchiuso e processato
Per voler di Minòs l'Itaco osserva,
Essendosi il gastigo meritato,
Sua protezion per lui piu non conserva;
Avend'ei Giove massimo irritato,
Che sar potrebbe in pro di lui Minerva?
Lo lascia dunque in braccio al suo dessino,
Che sia deciso in casa d'Antonino.

Nel fondo della carcere frattanto
Grave di ceppi l' Itaco Sovrano
Caccia fuor de' fospir di tanto in tanto,
Poi così dice in tuon languido e piano:
Che mi giovò degli artifizi il vanto?
Che mi giovò tornare un sagressano,
Mostrato avendo al campo Greco il dosso?
Pur troppo il mio destin suggir non posso!

Giove Giove monello me l'hai fatta
Ad onta della mia devota cotta,
Sotto di cui fovente si rimpiatta
Chi ha 'l cor di lupo, e 'l volto di marmotta;
Sì dicendo, la zazzera si gratta,
I ceppi scuote, gli occhi alza, e borbotta;
Ora passeggia la prigione tutta,
Ed or sopra d'un sasso egro si butta.

In casa d'Antonino essendo sciolto
Il Consiglio di guerra, si prescrisse
(Nè in quello suvvi da discuter molto)
Che appeso sosse ad una forca Ulisse;
Presso lo stuol de'prenci Achei raccolto,
Antonin la sentenza sottoscrisse,
Che da un Argivo al principe Minosse
Per l'exequatur subito portosse.

Di Lenno il regnatore, idest Toante,
Fu quel che la sentenza consegnò
Nelle mani del Cretico Regnante,
Ch'ei lesse, ma gli occhiali in pria cavò;
Essendo un Prence di clemenza amante,
L'emanata sentenza mitigò,
Nè volle per l'onor del regio stato
Che un ministro primier sosse impiccato.

Oltre che di ministro del Sovrano
Sostenne il grado in opere e in parole,
Sembrali che sconvenga a un sagrestano
Su di tre legni sar le capriole;
Quest'eccesso del suo cor dolce e umano
Palesare ad alcuno il Re non vuole,
E stando sempre assiso ov'ei scolatur
Di sottoscriver mostra l'exequatur.
360.

Poiche parti dalla real presenza
Toante, sa che Memmio sia chiamato,
Accio ad Ulisse porti la sentenza
Là dove se ne stava carcerato;
Minosse se ascoltar di sua elemenza
Volea le voci, in tutto perdonato
All' Itaco averebbe assuto ed empio,
Ma è necessario ch'egli sia d'esempio.

Pur non avendo cor, come si disse,

Di veder col capestro quel falsario,
Cinquanta bastonate egli presisse,
Ch'abbia in pubblico sopra il tasanario;
Indi per far ch'al proprio onore Ulisse
Riparar possa in faccia al popol vario,
Il Re vuol che ancor s'armi, e sullo spatto
Ov'è piu rischio, stia sermo all'assato.

Uno de'preti dotti e piu zelanti,
Come se morir debba avvisar se,
Onde alla morte il reo disporre, avanti
Che sia condotto ù sta la forca in pie;
Del tempio in mezzo a'sacerdoti santi
Il prete Jerto scelto su dal Re,
Ch'a suoi giorni per moglie ebbe Circea,
E d'esser si vantò di razza Achèa (28).

Ei quello fu che ritrovato un certo
Moluro avendo con fua moglie in opra,
Infuriato per l'aguzzo ferto
Massacrò il drudo allor che stava sopra;
Ulisse intanto timido ed incerto
Nel carcer suo, piu ch'egli puote adopra
Quel poco di coraggio che li resta
In sciagura sì critica e funesta.

364.

Nella sua Diva protettrice e sida
Spera talor, che a liberarlo scenda,
E ch'ad uscir li servirà di guida
Dal cupo orror della prigion tremenda;
Nella sua ciarla egli non men si assida,
Se di farli il processo il Re pretenda,
E scl che mova il labbro suo ciarliero,
Comparir sarà bianco cio ch'è nero.

Una tal arte è assai sparsa nel mondo,

Ove trovan le chiacchiere gran sinercio,

Perche raro è quell'uom che non sia tondo,

Perche raro è quell'uom che non sia guercio;

Le ciance parer san netto e prosondo

Chi è vero ciuco, e chi di dentro è lercib; E quei che nelle ciance non son parchi Sorprendono e infinocchiano i monarchi.

Le ciance attirar san le protezioni,
Le ciance buone tavole ti danno,
Le ciance in mezzo le conversazioni
Ammirare in grand'estasi ti fanno;
Le ciance fruttan titoli e pensioni,
Le ciance alsine e cosa oprar non sanno?
Delle ciance un miracolo bramate?
L'estemporaneo popolo ascoltate.

Signora Musa, cui sempre su grata
La maldicenza, e in lei prende sollazzo,
Punto e virgola faccia, e all'impazzata
Gli estemporanei non ponga in un mazzo;
La pronta la vivace Fortunata (2)
Consonder vuoi col ciarlatano e pazzo
Gregge, che di sì lunghe orecchie abonda,
E che di Pindo le province inonda?

L'illustre tua Concittadina onora,
Che in Elicona di be' fiori eletti
Cinta la fronte, in lei l'Etrusca Flora
Risorto ammira il celebre Perfetti;
Ad ascoltarla stupesatto ancora
S'arresta lo stranier, che de' suoi detti
All' incantato suon vario e sublime
Crede del Nume Ascreo d'udir le rime.

369.

Giacche poco alla gloria e al merto aggiunge Della mia Fortunata il disadorno Tuo Canto o Musa, andiamo, che mi punge Nel carcere d'Ulisse il far ritorno; Memmio col prete Jerto non è lunge Dall'oscuro di lui tetro soggiorno, Ov'abitan fra l'ombre e a'ceppi accanto I sospiri, il timor, miseria e pianto.

Ulisse ad onta che si faccia core,
Un intimo satal presentimento
Rassenare non puo, che di pallore
Lo tinge in mezzo a un palpito violento;
Ecco sembrali udire infra l'orrore
Del carcere qualcun che venga drento,
Mentre sra 'l cigolio de' chiavistelli
Dell'uscio serreo s'apron li sportelli.

Fra le tenebre ancora egli non sa
Chi verso lui nella prigion s'accoste;
Il Carcerier frattanto dischius' ha
D' un alto finestrin le gravi imposte;
Memmio che in man con un gran soglio sta,
Ed il prete che con luci composte
E in volto mesto il seguita, restare
Stupido il fanno, e appena puo siatare.

Ignaro qual terribile periglio

Su di lui penda, sossoca il timore;

Memmio sul soglio aperto sissa il ciglio,

E legge poscia in tuon da senatore:

Per sentenza emanata dal Consiglio

Di guerra, siete come disertore

Condannato alla forca "Antonin Pio.

Exequatur "Minosse, "Udiste? addio.

Cio detto, se la svigna zitto zitto,
E'l ferrat'uscio il carcerier riserra;
Tacito, bianco, stupido ed afflitto
L'Itaco sagrestan tien gli occhi a terra;
Sul prete Jerto, che li muto e ritto
Stavasi, Ulisse alsine alza e disserra
I cupi sguardi, e poi dice: burliamo?
Jerto risponde subito: ah! ci siamo.

Jo fulla forca? (fegue Ulisse); e come
Si condanna cosi senza processo
Un Re Corniculario, un Re ch'à'i nome
Di Sagrestano, e di ministro appresso?
Convien (foggiunge Jerto) colle chiome
Chinate a terra sottoporsi adesso
Con sommission persetta ed umil zelo
Ai decreti giustissimi del cielo.

Ai decreti del ciel? (ripiglia Ulisse); Dite a' decreti de' baron Cornuti; Gl'ingiusti sensi che un Re Becco scrisse, Dagli atiri dunque faran giu venuti? Che il cielo approvi, e chi fu mai che disse. La fentenza, che in mezzo agli orecchiuti Simili a lui, segnò un monarca? o prete Meglio per voi sarà se ven'andrete.

Per il ben vostro (Jerto a parlar prese) Quà venni, e perch'al vero apriate il ciglio. Ed io (l'itaco subito riprese) Per ben voltro d'andare vi consiglio. E Jerto: Ulisse mio siete alle prese Cona morte, terribile è'l periglio; lo già la vedo colla falce in alto; Dalla forca all' Averno è breve il falto.

Che vorreste per cio sarmi sapere? (Li cerca Ulisse in aria poco sana). Vorrei (risponde) sarvi qui temere Di piombar giu nella Tartarea tana. Non mi seccate l'Itaco messere (Replica il Sagrestano); inutil, vana E' la chiacchiere vostra; a un uom qual sono Un capeltro? non sai ch'io nacqui in trono? 378.

Cui'l prete: il trono e la real berretta Dal destin de malvagi non c'invola, E la corda che strozza, non rispetta Ancor che sia d'un principe la gola; Della morte l'istante omai s'affretta; Non disprezzate dunque la parola D'un ministro d'Ammon, che 'l cielo aperto Vi mostra, ov' otterrete immortal serto.

Cingetelo per me fra i fanti sui

(Li dice Ulisse). Oibò (ripiglia il prete),

Quel bel serto immortal si deve a vui,

E voi soltanto cingerlo dovete;

Ecco la scala che si nega altrui,

Scala che guida al ciel; presto ascendere

Sopra di quella o Ulisse; a ogni gradino

Mastro Meo benedite, e'l suo cordino.

Cui l'Itaco: una scala tanto bella
Montatela per me qual uom piu destro,
Ed al canal per me della favella
Fate da mastro Meo porvi il capestro;
Frattanto senza indugio aprite quella
Ferrata porta; il piede manco e destro
Subitamente avanzo, e la prigione
Lascio per ritornar da Giove Ammone.

Sperar non puoi di far mai piu ritorno
(Jerto foggiunge) al tempio; de'tuoi falli
Pentiti o Ulisse mio. Pentiti un Corno
(Risponde tosto, e un brutto gesto falli).
Spalancato lo stigio atro soggiorno
Veggio al tuo piede (il prete segue) e dalli
'Antri già sbuca l'Infernal babau;

Pentiti Ulisse; ed ei: pentiti? gnau.

Ed è pur vero (Jerto a dir riprende)
Che l'Orco spaventare non ti puo,
Dove il signor dell'Erebo ti attende?
Pentiti Ulisse: Ed ei: pentiti? no.
E il prete: ahimè! sopra il tuo capo pende
La spada che giustizia sguainò;
Ecco s'apre la porta Acherontea;
Pentiti Ulisse; ed ei: pentiti? bea.

Mentre

Mentre tutt' opra acciocche si converta

ll Sagrestano Ulisse impenitente,
Su della piazza pubblica era l'erta
Forca inalzata, ù già corse la gente;
Piu d'un dicea che Ulisse il laccio merta,
Qual nom che dell'onor pungol non sente;
Altri poi mormoravan del Sovrano
Impiccando un ministro un sagrestano.

Uno che fatto fu Corniculario,

E che cinse de' principi il diadema,

Ma'l di lui sato piu d'un volontario

Becco paventa, onde sta in casa, e trema;

Galba che non voleva esser contrario

Al fruttuoso Sesso, e che un'estrema

Voglia nutriva di vederlo in trono,

E' smorto, e smorti i soci suoi pur sono.

Nella casa di lui stanno raccolti
Alla scala pensando e a que'tre legni,
Non meno ch'al cordone, di cui molti
Ministri preti e cavalier sian degni;
Temon che se sorpresi sono o colti
Allor che uniti meditan disegni
Per la patria tradire in pro del Sesso,
Al lor collo il cordon non venga messo.

Siccome fon vigliacchi di natura,
Un tal timore a piu d'uno è di freno
Che disertar pensò suor delle mura,
Ond'all'utili spose officire il seno;
Antonino frattanto per sicura
Render Corniola, è persuaso appieno
Che de' Becchi contenti ovunque sparsi
Molto s'abbia a temer, poco sidarsi.

VII.

387-

Punire Ulisse ei crede necessario

Per l'esempio comune, e ancor che mai

Stato non sia tiranno o sanguinario,

Sa che 'l gastigo talor giova assa;

Il vile il traditore il temerario,

Quando punita con i propri rai

La viltà vede e'l tradimento audace,

Scosso riman, cangia pensiero, e tace.

Tale non men fu di Minosse il fine
Nel sentenziare Ulisse, ma pur volle,
Pensando al serto che li cinse il crine
E a piu d'un grado illustre che lo estolle,
Darli la vita, allor ch'a sui vicine
Saran le mani di colui, che colle
Agili gambe sopra l'altrui spalla
Magistralmente senza suono balla.

L'abil ballerino presentato
Ad Ulisse già s'era; il doppio cinto
Unito in cerchio è bene insaponato,
Gli aveva in intorno al regio collo avvinto;
Jerto sen giva del paziente a lato
Con zei fratesco a convertirlo accinto,
Ma l'Itaco non vuole udir parola.
Benche lo stringa il rischio della gola.

Vedendo che la scena mon finisce
Come quella sinì di Ser Cardano,
E che Minerva piu nol savorisce
Come già se quando gli aveva in mano,
Internamente omai si sbigottisce,
E quasi vuole all'immortal Sovrano
Che offese e dileggiò, chieder pietà,
Poi ristette che cio sarla viltà.

Ogner piu per le strade in folla corre
Il popolo nel tempo ch'è menato
Pian piano Ulisse al luogo, dove torre
Li dee la vita mastro Meo sbracciato;
Ciascun lo guarda, ognuno ne discorre,
Ed è da questo e quel compassionato,
Ma piu d'uno, cui noto è'l malandrino,
Non sente compassion del suo destino.

Giunto Ulisse alla piazza zeppa e carca
Della Cornuta curiosa gente,
L'alta sorca egli vede, e 'l ciglio inarca,
Ma non per questo scuotesi, o si pente;
Anzi scagliando va contro al Monarca
Onte e bestemmie con lingua insolente,
Ed oltraggia non men con labbri rei
Il sommo Giove e i sempiterni Dei.

Jerto piu s'affatica accio s'arrenda,
Sclamando: omai nell'orco spalancato
Stai per entrare; entrata ahi troppo orrenda!
E Ulisse: prete, tu mi sei già entrato.
Lascia (Jerto soggiunge) ch'io la benda
Ti rompa che t'ha'l ciglio ottenebrato;
Ah sì romperla voglio. Afflitto e chiotto
Risponde Ulisse: tu me l'hai già rotto.

Essendo in questo giunti nel secinto,

E della forca preparata al pie,

Quantunque sosse il reo di biacca tinto,

Di pentimento alcun segno non diè;

Preceduto dal Mastro, ecco ch'ei spinto

Sopra la ritta e breve scala s'è,

Che di falir meriterian sia noi

Tana cogniti a me, cogniti a voi.

R 2

Jerto restato abbasso, sempre intuona
Il pentiti, ma Ulisse non l'ascolta,
E giunto a mezza scala, sì ragiona,
Alla gente d'intorno attenta, e folta:
Signori, da quest'aria poco buona
Che respirar dovrian piu d'una volta
I ministri d'Astrea, la mia favella
Udite; di quassu non si corbella.

Questo pulpito è un pulpito che ispira Sensi di verità, sensi sinceri, Nè chi vi monta a predicare, aspira Ad ingannar con sensi menzogneri; Su di lui l'interesse non desira Celar con arte gli avidi pensieri, E l'uomo asceso in sì fatale altezza. Vicino a perder tutto, il tutto sprezza.

Ognuno sa qual su qual è il Regnante
D'Itaca, e que'servigi a voi palesi
Sono, ch'oi seppe tante volte e tante
Rendere a questi nostri ampi paesi;
Sapete come al simulacro innante
Mantener seppe i carbon sacri accesi,
E come in pro del regno e del Sovrano
Fu ministro, avvocato e capitano.

Imparate da me dove si va,
Imparate da me come si resta
Dopo che tanto bene satto si ha
Per il servizio d'una regia testa;
Pur troppo al mondo sempre regnera
L'ingratitudin, quell'iniqua pesta
Che gli uomini piu esperti attivi e bravi
Tratta quai vili insetti, o pur quai schiavi.

Imparate da me dove si monta,
Imparate da me come si scende
Poiche pel comun ben tutto s'affronta,
Ed utile alla patria uno si rende;
Quello che serve in corte, se vi conta
Con ampolloso dir cose stupende,
Non si credete; chi non è di lusca
Vista, apprenda da me cosa si busca.

400.

Nel tempo che sua bocca audace e franca
Per chiudere li stava mastro Meo,
Sventolando una gran pezzola bianca
Memmio da lungi ecco veder si seo;
De' Vigili lo stuol con una panca
A tergo lo seguiva; osserva il reo
Dall'alto Memmio che giungea veloce,
Grazia grazia, gridando ad alta voce.

Al risuonare d'una tal parola,

Grazia, ripete il popolo, ed il mastro
Subitamente cava dalla gola
Del Re Itacese lo scorrevol nastro;
Ulisse si rianima e consola
Disgombrato vedendo il gran disastro,
E trovandosi libero e disciolto,
Scende giu con un pie spedito molto.

In forte tuono in mezzo all'affoliate
Genti Memmio così le labbra scioglie:
Fa grazia sua Cornuta maestate
A Ulisse, e dalla forca adesso il toglie;
Ma cinquanta sonore bastonate
Sul zio peppe real privo di spoglie
Ricever dee, poi vuole ordina impone
Cb'egli riprenda acciar busto e morione.

E col morion col busto e coll acciare

Contro le donne adopri le sue posse

Mostrando quanto a lui l'onor sia care;

"Dalla seggetta "all ore due "Minosse

Senz'aspettar di piu te l'acciussaro,

E avanzata la panca che portosse

Dalla schiera de' Vigili, il sorpreso

Ulisse è già sopra di quella steso.

404.

E con prontezza ugual gli hanno calati
Gli Argivi suoi larghislimi braconi,
E dieci attivi Vigili soldati
Stan ritti e lesti con i lor bastoni;
Di Memmio a un primo cenno, sollevati
Avendoli, san poi che il legno suoni
Con alterno picchiare, allor che 'l cenno
Secondo impone lor, che batter denno.

Anime budellone, giuro a Dio
(Ulisse grida) date piano; ahi! ahi!
Voi fracassate tutto il messer mio,
Che vergine finora conservai;
Ma Memmio, se alcun Vigile resto
Vede in picchiar, forte gl'impone: dai;
Benche sia ritenuto, si contorce
Ulisse, e urlando e bocca e naso torce.

L'esecuzion dalle celesti ssere
Osserva Giove, e un tal gastigo approva;
Pallade assista per non la vedere,
Dal balcon esce ov'ella ancor si trova;
Venere sopra l'Itaco messere
Ride, tant'ira contro Ulisse cova,
E benche di cor dolce, non le duole
Di sanguigne veder l'Achee braciole.

Avuta avendo la prefissa dose,
Dalla panchetta il bastonato cala;
Un chirurgo le mele sanguinose
Prima li terge, e poi ben glie le sala;
Subito l'elmo in capo uno li pose
Per i doppi pennacchi tutto in gala,
E allor che un altro i due bracon li stringe,
Un terzo la corazza al sen li cinge.

408.

Mentre un quinto li viene a presentare
Lo scudo, Memmio dalli uno spadone,
E dice: andate a farvi sbudellare;
Questo il nostro buon Principe v'impone;
Frattanto ove Semira ad assaltare
Di Corniola le mura si dispone,
Musa, drizziamo il piede; hai lasso e smotto
Il viso, ma sarem ben presto in porto.

Quand'ella in vista su della cittate,
Ordina l'alto, e poi con lieve scorta
Le mura osserva ben sortissicate,
E or nota questa or quella ferrea porta;
Dopo che attentamente ha esaminate
Porte e muraglie, tema non le apporta
L'aguzza capital, che quasi è resa
Inespugnabil, tanto ella è disesa.

Deciso avendo ove drizzar l'assalto;
Avanza sull'egual vasta pianura
Tre macchine arietarie, che coll'alto
Mobil montone cozzano le mura;
Due di queste dovean l'opposto spalto
Percuotere, e di lor n'ebbe la cura
La lussiriosa sì nota Cecilia
Colla calida e facile Servilia.

R A

L'altr' arietaria spinta ed indrizzata
Ad urtare una porta di Corniola,
Alla Greca Molion venne affidata,
Donna che frequentò l'Attica scola;
Dopo che piene sur di gente armata
L'ambulatorie, donde una gragnuola
Si verserà di pili e frecce, in esse
L'Assira pose piu Capitanesse.

Entro la prima torre ambulatoria

Partenia mise, moglie del Regnante
De' Dolopi, che ancor serba memoria
Del disprezzo del suo sposo incostante.

Avide di macelli e al par di gloria

Del disprezzo del suo sposo incostante; Avide di macelli e al par di gloria Fer della vasta torre il sen pregnante Di Mitelene le consorti, tutte In lanciar dardi assai valenti e istrutte.

410.

Nella seconda torre a comandare
Zizima entrò, già sposa a Bajazette,
Con uno stuol di Turche, nel vibrare
Abilissime i dardi e le saette;
L'Algerine la voller seguitare,
Da cui Zema in battaglia si perdette,
E queste son l'esperte combattenti
Che ruotano le sciabole taglienti.

Nella terza fu posta Clitennestra

D'Argive con un nobile squadrone,
Che aprir brama di novo ampia finestra
Nella pancia del tronsio Agamennone;
Nella quarta col serro nella destra
Entrò la cruda Ponzia, di Nerone
Ai tempi nata, che in spietate guise
Lo sposo a un tempo, e due siglioli uccise.

Le consorti di mimi e ballerini
S'introdussero seco entro la torre
Armate tutte di simembranti uncini,
Squadra venal che onore e sama aborre;
Bianca sra piu squadroni semminini
Di Galle, nella quinta irata corre,
Essa che in Francia di Clotanio moglie
Lo massacrò nelle reali soglie.

416.

Entro l'ultima torre a rinserrassi
Coll' Albionesi andossene Bolena,
Donde su i muri spera ella vibrarsi,
E di tragiche idee la mente ha piena;
Il primo assalto a'muri dovea darsi
Dalle Romane, sra di cui scatena
Le sue surie Agrippina, ch'a pie scesa
Un'alta scala onde montare ha presa.

417.

Coll'impugnate scale seco Emilia,
Ducena, e Plauzia di valor ssavilla;
Con esse al par solgora Muzia, Attilia
E Sabina e Munsteria ed Abluvilla;
Claudia con Fannia, e con Licinia Aquilia
Pronte i muri a scalar seguon Lucilla,
E dietro a queste Lollia Pavolina,
Giulia Silana, e la giunier Faustina.

E chi potria supporre che fra tante Coll'arme priapesca in una mano, E colla scala in l'altra, or venga avante La spossarice del genere umano? Messalina, oh prodigio! in sier sembiante Ha un'aria di Scipione l'Affricano, Ma per opra di Giove e di Bellona Un'eroina par l'ampia matrona.

La Generala Circe sostenere
Colla Colonna delle spose Achee,
Per tutto quello che puote accadere,
Nell'assalto Agrippina a tergo dee;
Le due Colonne delle cavaliere,
Semira a norma di sue saggie idee
Postando nel lor centro le pedone.
Un Corpo sormeran d'osservazione.

420.

Di Cartismandua la Colonna è quella
Ch'occupa il centro, e che solo è sormana.
Di sante, la cui man d'aste e quadrella
E di pili e d'acciar vedesi armata;
Della Grisona sopra l'aurea sella
Galoppando Semira, la celata,
Donde balena, tien'aperta, e niente
Ssugge all'attive sue pupille intente.

421.

A chi l'ambulatorie e l'arieti
Guida ell'addita e dove e come a danno
Delle difese altissime pareti
Approssimarle, e farle agir potranno;
Mostra ai drappelli audaci ed inquieti
Con qual ordin le mura scaleranno,
E come debban dell'Achee le schiere
Le Romulee che montan, sostenere.

222.

A tutto Semiramide provvede,
Ed ogni avverso caso ella previene,
Posse accrescendo ove'l bisogno vede,
E di qua sprona, e di là il fren ritiene;
Le righe addrizza allineando il piede
Di-chi s'arretra, o in venir oltre eccede,
E con attività maravigliosa
In azione è sempre, e mai non posa.

Le vigne i plutei e l'orride balifie,
Onde avventansi in aria e dardi e strali;
Veggonsi pur già preparate e miste
In mezzo all'alte macchine murali;
Plorina stra le piu caute e piu triste
Le sue mena, e dirige, e fra i morrali
Antichi orridi sdegni altre l'Ibera
Altomira ne guida, e appar piu siera.

D'alcune Olimpia n'ha la prima cura,
Non anco sazia di carnificina;
Molte del par ne indrizza ver le mura
Cleopatra la timida eroina;
Sempre al fianco di lei la vil paura
Curvasi, onde suggir tra se destina,
Benche conosca che lasciar l'Armata
Non potrà questa volta inosservata.

Mentre disponsi a un generale assalto
L'Assira Sposa, ad Antonino unito
Pompeo fra vari duci sullo spalto
Schiera le squadre in questo ed in quel sito;
Menone e Nino col gran ciusto in alto
Un de'vasti portoni hanno munito;
All'altra porta il nostro Sagrestano
Stassene in guardia colla spada in mano.

Benche li dolga il regio tafanario,
Che'l chirurgo gli avea netto e falato,
Dee suo malgrado bravo e temerario
Mostrarsi, quando il core ha insorbettato;
Amuratte seroce e sanguinario,
Della Cornuta sua lung'asta armato,
La porta insiem coll'leaco disende,
E suonar sa Turche bestemmie orrende.

I Greci, che servir sotto il comando Del superbo e vigliacco Agamennone, Chiesero adesso collo scudo e'l brando Di risarcir l'onor della nazione; Le mura di disendere bramando,

Le mura di difendere bramando, Van tutti alla disesa d'un bastione; Minète √'è fra lor Re di Lirnesso, E l'inumano Atrèo li sbussa appresso.

428.

Tindaro Re d'Ebalia con sembiante
Intrepido, con quelli erge la fronte,
E l'innalza non men con lui Toante
Prence di Lenno, che le mani ha pronte;
Aloo lo spaventoso e sier gigante
Stassi aecanto di lui simile a un monte
Che presso a un fungo poggia sinisurato,
O quasi pin d'un sparagetto a lato.

429.

In una man la gran fionda sostiene,

E nell'altra drizzata per l'in su

La spada mostra, e per certo si tiene
Che sosse cento braccia, o poco piu;
Entro il bastione a manca vi ritiene
Il pie Candaule, stolido cocu,
E seco stan que' comandanti armati
Che da Cesare già sur gastigati.

430.

E gastigati sur pubblicamente
Perche quelle cittadi abbandonaro,
Che dal Romano Capitan valente
Al lor coraggio e se si considaro;
Bramando racquistar tutti al presente
L'onor che colla vil suga oscuraro,
A disender ciascuno si dispone
L'assidato al suo braccio alto bastione.

De' Gallogreci l'imbeccato Re,
Detto Orgiagonte in mezzo a quelli sta,
E seco estolle il duplice toppè
Faro geloso, onde piu lungo ei l'ha;
E Calvo, e Mevio e Gallo e Fabio v'è,
Chiari pe' corni e per la nobiltà,
Col sovrano Fasilla, ei che in Ispagna
La cercò bella, e grave or se ne lagna.

Nel primo baluardo Macometto
Sale con i giannizzeri baffuti,
E Acmat al fianco suo mostra rispetto
Per quel proseta de baron Cornuti;
D'uomo ispirato in misterioso aspetto
S'attira lo stupor degli orecchiuti,
E ond'animarli ad adoprar le mani,
Sì parla a'suoi sfrenati Mussulmani.

Popoli eletti, sopra cui diffuse
De' profeti il profeta il vero lume,
Ch' alle generazion Tracie non chiuse;
Della sua grazia l'inesausto siume,
Ei che per vostra man talor consuse
Degl' insedeli il sasto, che presume
Adombrata veder la santa luna,
Oggi in pro nostro e lauri e glorie aduna.

Di Macometto a lato non si accosta
La morte; innanzi a lui stassi il destino
Di regni e regi, la cui sottoposta
Cervice ei preme con il pie divino;
Di Corniola la sorte è in lui riposta
Or che la cinge il campo semminino,
Dalle cui lune tenebrose e impure
Non sarà che l'Odrisia oggi si oscure.

Di spiriti celesti, ah non m'inganno,
Veggio uno stuolo in mia diresa accinto,
Per cui la coda mistica con danno
Mulièbre inmalzo, e già pugno, ed ho vinto;
Meco le legion sacre raggiar sanno
Le sibilanti spade; eccomi spinto
Fra le nemiche, onde ognun teme e loda
La Tracia luna, e insiem la Tracia coda.

Che se per caso all'Ottomano petro
O lancia o spada ostil sosse sunesta,
Ne attende in cielo un genial banchetto
Ch'ogni contento ogni piacer ci appresta;
Piu d'una bella donna in piu d'un letto
Dolce ne invita per suonare a sesta,
Ov'ogni gioja piu soave aduna
Per chi venerar seppe e coda e luna.

Mentre sì parla, in guardia del secondo
Baluardo de'suoi Francesi accanto
Errico quarto ascende, che nel mondo
Su i re del mondo avrà mai sempre il vanto;
Luigi sette Becco per Raimondo
E per il vago Saladin che tanto
Si diverrì colla di lui consorte,
Seco vuol vendicarsi, o incontrar morte.

D'Opitale cognato ed ajutante
Del grand'Errico, non già per vendetta
De'fuoi pennacchi, al fianco del Regnante
Dell'affalto il momento avido aspetta;
Ma la gloria di cui su sempre amante,
A distinguersi in armi il punge e affretta,
Ed immitando l'inclito suo Re
Con Parigina grazia erge il toppè.

Nella terre che aguzza alto sovrasta
Al porton destro della capitale,
Sta il Principe Venuzio che coll'asta
Piu l'Angli attizza torbido e brutale;
Arrigo ottavo della torre vasta
Freme su i merli, e dice: se qui sale
Caterina o Bolena, io solo io solo
M'impegno che faranno un gran bel volo!

440.

L'altra torre che peggia appo la porta Sinistra, è sulla sua vetta disesa Dal Macedone Aminta ch' ognor porta D'ultrici furie l'irat'alma accesa; Di Macedoni in mezzo a folta scorta Di rimanere estinto non li pesa, Purche pria di morir la rea cervice Squatrasci della barbara Euridice.

441.

Ma s'ei potesse indovinar ch'estinta
Cadde nella tenzon data agli Achei,
Tripudierebbe lo sdegnoso Aminta,
Che tanto anela di sventrar colei;
Col Macedone Re la spada ha strinta
Agi Spartan, che gli ha ritorti e bei,
E in mezzo a'suoi non men sopra la torre
Spera di sbudellar Timea che aborre.

442.

Il Reggimento Berengario è posto
Colla Giulia legion su i muri, ed hanno
Pompeo con Antonin cosi disposto
Perche qual sia la lor bravura sanno;
Dopo che sostenuto un cotal posto
Per un termine dato insieme avranno,
Sottentreran, sul luogo istesso ascesi,
Colla legion Trajana gli Ateniesi.

Dee guidarli Pericle, egli ch'â 'l core
Contro d'Aspasia di ferocia privo,
Per lei serbando qui l'antico amore
Come in Atene ognor costante e vivo;
D'ubbidire a Pericle a grand'onore
Or s'ascrive Neòcle il putativo
Padre del gran Temistocle, ch'al guarde
Altrui superbo va d'un tal bastardo.

Dell' Aurelia legion della Severa
I guerrier, quafi tutti volontari
Becchi contenti, fotto la bandiera
Tornar non voglion ne'lor queti lari;
Solo i pochi che aborron la mogliera
Vengon fotto gli arnesi militari,
Fra cui compar Fedrico Barbarossa,
Becco che mostra sa d'ardire e possa.

Con molti legionari, ancor nel feno
Nutrendo il suo vecchio odio, si presenta
Il truce Alessio terzo, o sia Comneno,
Che di far spera l'assa sua cruenta;
Quirino viene in mezzo a lor non meno
Colla propria Centuria, e in volto ostenta
L'ira contro colei, che in Roma un giorno
Nel segno il collocò del Capricorno.

Questi colla lor gente armata pronti,
Al gran Pompeo soggetti e ad Antonino,
Presenteranno intrepidi le fronti
Ove sia d'uopo all'urto semminino;
Il Re Filippo sra i piu prodi e conti
Duci sta sempre al gran Pompeo vicino,
Che senza requie in questa e in quella banda
Ad esservare e ad operar lo manda.

Antonine

447

Antonino del par con cauti iguardi
Sopra d'un cervo se ne corre forte,
Qua i lenti affretta, anima là i codardi,
E or questa accende ed or quella coorte;
I bastioni le torri i baluardi
Visita, e osserva spalti mura e porte,
E pronto e saggio dissidando spesso
Da un posto all'altro sa la ronda ei stesso.

448.

Figuriamoci quanto nella reggia
Sia sbigottito il povero Minosse;
Poiche Ammon non sia piu che lo proteggia,
Un bimbo sembra che la mamma scosse;
Come se già Corniola presa ei veggia,
E ch'ei prigione dell'Assira sosse,
Vacilla incerto il pallido Sovrano,
E or sì che corre colle brache in mano.

I Numi tutti su pianeti assisi
L'assedio di Corniola a guatar stanno,
E i partiti in cui stavano divisi,
O scommesse o litigi piu non sanno;
Chi i Becchi savorì, su i mesti visi
L'ira interna non spiega o'l chiuso assanno,
Ma per secondar Giove e'l sato eterno,
Pago è ciascuno ed ilare all'esterno.

L'Ente supremo curvo sempre e intento
Gli Angli lapis aguzza e li dispone
Con un temperinetto, cinquecento
Sei braccia lungo, e largo in proporzione;
Com'egli suole, chi sia spenta o spento
Scasserà sullo steso cedolone,
Cedolon che cadendo, copriria
Dieci regni, e non è corbelleria.

45 I.

Venere quasi non capisce in se
Or che sotto Corniola vedut' ha
L'Assira Donna, che ben presto il pie
Sulle Cornute mura porterà;
Palla che in casa di Giunone s'è
Dal balcon ritirata, se ne sta
Sopra uno scanno d'iride seduta,
Mortificata sospirosa e muta.

452.

Giuno che pagar dee di tante e tante
Sue colpe il fio, ma pin per quel delitto
Grave delitto, onde il messer tonante
Minacciò di colpir col suo pie ritto,
Non ardisce d'alzare il petulante
Grugno ch'è molto smunto giallo e afflitto,
E imprigionata in casa si figura
De' Numi la comun cuculiatura.

45<u>3</u>•

Tripudiar vede Giove, e seco vede

Esultar Citerea la sua rivale;
Questo è un pensier che piu l'affanna e siede,
E che la strega a tollerar non vale;
Ma del sato al voler malgrado cede,
Contro cui neppur cozza il Dio immortale,
Quantunque ei l'abbia piu appuntate e dure
Di tutte insiem l'umane creature.

454.

Ma già tra voci altere acute e misse Guida all'assalto i Corpi suoi marziali Semira, e van fra vigne e fra balisse L'altre stridenti macchine murali; Il popolo Cornuto che resiste, Omai fra se prevede i certi mali, Pure in mezzo alla tema ancor gli avanza Nelle immote muraglie alta speranza.

Tante fragor non sparge il tempestoso
Gonsio Ocèan, quant' or sulla pianura
Romba il Campo che va precipitoso
Della cittade ad assalir le mura;
Le macchine che sul piano arenoso
Volgonsi, san del di la luce oscura;
Gemon le ruote, e non per anco tocche
Par che vacillin torri porte e rocche.

450.

Affordante rimbombo, acuto strido
Corniola scuote e la Cornuta gente,
Ed in ogn'antro o rupe o vicin lido
Orribil eco alto intronar si sente;
Gusi e cornacchie il nascondiglio e 'l nido
Timidi abbandonar celeremente,
E fra nembi di polve ascoso il Sole
Veder le stragi prossime non vuole.

457.

Quasi famelich'orse ognuna attende
Delle donne a serir con sdegno e gara,
E questa e quella lanciasi, e contende
L'onor di farsi celebrata e chiara;
Pietosa voce non si cura o intende
Or che sol ira e crudeltà s'impara;
La natura è bandita, e solo resta
Furor vendetta e nimistà funesta.

158.

Partenia a destra, e Anna Bolena a manca L'ambulatorie loro avanzat'hanno Alle torri, ù non già con faccia bianca Agi, Aminta, Venuzio e Arrigo stanno; Cecilia intanto baldanzosa e franca Fa l'arietaria d'una porta a danno Urtar sonoramente nei sportelli, Onde crollano arpioni e chiavistelli.

Quella è la porta ove Menone e Nino Fremono in sua disesa, ed ambo spossi E per Semira Becchi, al semminino Eccidio agognan quai lupi rabbiosi; Contro l'altro portone, a cui vicino L' Ariete suo sermò, de'strepitosi Alterni cozzi vibrar sa Molione, Onde sorz'è ch'ai colpi tremi e introne.

Il bassonato Ulisse dietro a quello
Al cigolante strepito barcolla,
Ed il ferrato duplice sportello
Cader già mira, e'l derretano ammolla;
Ma Amurat appo lui pronto al macello
Non pave, l'acciar strigne, e'l Ciusso crolla,
Anzi desia che franto il porton cada
Perch'egli possa insanguinar la spada.

Dell'animosa sua gente Latina
Di piu irrita il suror cieco e satale
La Madre di Neron, che s'avvicina
Alle muraglie coll'erette scale;
L'assalito dall'alto in giu ruina
Piu d'un sasso ronzante e d'uno strale,
E immoto disendendo i propri posti,
Tenta che la Romana non si accosti.

Ma invano il nembo delli strali, e invano
Contro lei scende la sassosa pioggia,
Se già con ferma e temeraria mano
La lunga scala alla muraglia appoggia;
Ogni stuol che la segue, e che il Romano
Nome onorar piu vuol, s'avanza e poggia
Coll'inalzate scale, e quella e questa
La sonante non teme ostil tempesta.

Monta la prima, e affronta pietre e strass Lucilta fra le piu degnose e altere; Ma un sasso scende rapido, e le frasi Ferree maglie spezzando, al sen la sere; Col torace le schiaccia le dorsali Vertèbre, e insiem le coste fasse e vere, Stritolando con esse il lungo sterno; Giove subito l'occhio ha sul quaderno.

464.

Mentre rovescia giu donde salt
Lucilla, e per l'estrema volta cade,
Serra gli occhi per sempre a'rai del di,
Cosa che a tutti o presto o tardi accade;
Appena l'alma sua lieve parti,
Col lapis Giove il di lei nome rade,
E in saccia al colpo subito e sunesto,
Dice: amica, ci siamo satti presto.

Ma di Roma le amazzoni la forte
Già non fipaventa che incontrò Lucilla,
Anzi al fanguigno afpetto della morte
Piu lampa ogni lor fervida pupilla;
Plauzia ecco afcende, e al pari audace e forte
Altrove Muzia fale ed Abluvilla;
Non men Ducèna monta e feco Attilia,
La bieca Claudia e l'anelànte Aquilia.

Il Berengario Reggimento unito
Alla Giulia legion che l'alte mura
Difende, stassi, e non men siero e ardito
L'aggressor di respingere procura;
Di sassi pili e dardi un infinito
Numero scaglia, ma niente li cura.
O questa o quell'amazzone Latina
Ch'alla vetta de' muri s'avvicina.

Sз

Sulle scale ascendendo, collo scudo
Contro la pioggia ostil schermo si fanno,
E nella destra mano o l'acciar nudo
O crollan l'asta pronta al maschio danno;
Un colpo in questo inaspettato e crudo
Urta Claudia di sianco, allor che stanno
I di lei pie, che ascendono, vicini
Dell'erta scala agli ultimi gradini.

La guerriera per reggersi, si libra
Sopra l'una e sull'altra alzata mano,
E quanto puote si riequilibra,
Onde non ruinar dall'alto al piano;
Ma'l mobil corpo che s'inequilibra,
Per ritto e sermo ritenere, invano
Ella s'adopra, nè potendo piu
Sostenersi, capitombola giu.

Poiche per fianco a terra ella cadette,
Le due triangolari e sì not'ossa
Si fransero, che fcapole son dette;
Tramortì Claudia alla spietata scossa;
Ma allor che i sensi stesa al suol perdette
Nel proprio sangue omai lordata e rossa,
Le clavicole al colpo si spezzaro,
E gli omeri non men si sbriciolaro.

Agrippina in guatar la fua parente
Che in fioco fuono la fier'alma esala,
Piu terribil diventa e piu furente,
E già di Claudia salta sulla scala;
Sotto le maglie di Vulcan non sente
O pietra o stral che sibilando cala,
E immota ai colpi, e intrepida la rende
La vendetta crudel che seco ascende.

Cosi la disumana empia Medea
Seguita dall'ultrice l'isisone
Per le Greche contrade un di fremea,
Poiche tradilla e abbandono Giasone;
Ed irata non men si disponea,
Fiera quanto la Madre di Nerone,
A sparger dietro a se su i pian vermigli
Le palpitanti viscere de' figli.

472.

Berengario ch'ascendere la vede,
Sopra d'un merlo delle mura monta,
E con attento ciglio e immobil piede
Ricevere la vuol quando sia gionta;
In questo il gran Pompeo ch'altrui non cede,
Or che sale piu d'una ardita e pronta,
Onde s'arretrin peste frante o mozze,
Arma i Becchi di falci e di piccozze.

473.

Egli non meno impugna una gran mazza,
E colla destra a ben menare avvezza,
Dai muri spenzolandosi, ne ammazza
Una dozzina, e busti ed elmi spezza;
Ma un guerriera subito rimpiazza
Quella che cade, e'l gran Pompeo disprezza,
Che agitando la sua celata aguzza
Molte ne spacca, altre ne sere e sbuzza.

474.

Colle piccozze e colle falci il Duce Immitano i Cornuti, onde giu tombola Piu d'una donna che'l furor conduce Sulle scale con asta o spada o frombola; Anche quella in cui piu coraggio luce Cade, e si frange come vitrea bombola; Ma le Latine che formontar tentano, Piccozze salci e mazze non paventano.

Già quasi tutte ai merli giunte, sono
Alle prese con quei che si disendono,
Nel tempo che con siero alterno suono
L'arietarie i portoni urtano offendono;
Le baliste fra un rombo uguale a un tuono,
Agli assaliti i sassi e i dardi rendono,
Che spinti giungon sopra le muraglie,

Fatali poco men delle metraglie.

Altomira ed Olimpia alla balista

Da lor diretta, minacciose appresso,
Sopra le mura prendono di vista
Que'luoghi ove il nemico è folto e spesso;
Sempre frattanto terren novo acquista
Piu d'una torre ambulatoria, ù il Sesso
Chiuso ed armato colle mani pronte
Sta per calar su i muri il mobil ponte.

Ecco il suo ponte sopra il bastion destro
Della scossa città Zizima abbassa,
E su di quello con pie franco e destro
La Tracia squadra e l'Algerina passa;
La Sultana già ruota col maestro
Braccio la sciabla, e colla testa bassa
Non meno ogni sua donna temeraria
Fa il torto acciaro sibilar per aria.

Il bastion su di cui vuol essa entrare,
E' diseso da Tindaro e Toante,
Dal crudo Atreo che un ferit'angue pare,
E di Lirnesso dal capron Regnante;
Aloo fra quelli vedesi poggiare,
Aloo quel vasto altissimo gigante,
Che colla spada e la sionda librata
Contrastar vuole a Zizima l'entrata.

Mentre a pugnar cominciano, Bolena Il ponte a manca pure abbassa sopra Un torrion della città, ma appena Hallo abbassato, invan passar e'adopra; Che se si avanza, sperano la schiena Farle voltar, mandandola sossopra, Agi ed Aminta, i due Becchi Sovrani, Seguiti da Macedoni e Tebani.

4 bo.

Ma Bolena che nulla si sgomenta,
Coll' Albionesi spingesi, e s'azzusta,
E ovunque general fassi e cruenta
Fra l'assalito e l'aggressor la zusta;
Lo stuol delle Romane ognor piu tenta
Scalar le mura, nè si stanca o stusta
Di ricever piccozze e mazze addosso
Colle salci che secano sin l'osso.

481.

Semira invitta con il capo in alto

Baliste, arieti e ambulatorie guata

Con tutte l'altre macchine all'assalto

Già spinte, e osserva ogni falange armata;

E questa e quella sul nemico spalto

Giunta, ella mira in satal pugna entrata,

E ove scorge resistere i Cornuti

Invia novi rinsorzi e novi ajuti.

482.

Piu ferve intanto la tenzon fra i gridi
Fra gli strepiti i colpi e i sieri accenti,
E suor che rombi orrendi ed onte e stridi
E minacce e ululati altro non senti;
Sémbra che terra e ciel l'un l'altro ssidi
Nel contrasto di solgori e di venti
Mentre de'terremoti all'urto alterno
Intronan le voragini d'Averno.

483.

Servilia, Olimpia, Plotina, Altomira
E Bianca quella calida Francese,
Colle sonore macchine di mira
Prendono i muri di coraggio accese;
Agrippina frattanto che desira
In cima all'alta scala, ov'ella ascese
Fra le Romane, vendicare il sato
Di Claudia, affronta Berengario irato.

484.

L'Italo Prence su d'un merlo ritto
Di farla piombar giu facil si crede,
Onde fra lor comincia aspro constitto,
Sulla scala Agrippina, e quello in piede;
Egli menando o di traverso o dritto
Di rovesciarla cerca, ma non cede
L'intrepida Romana, e sempre immota
Fa del nemico suo la speme vuota.

Di tal fermezza e di cotanta possa
Berengario stupisce, e piu s'irrita
Or che non puo nel di lei sangue rossa
Far l'asta, e alla rival toglier la vita;
Poiche omai sembra che atterrar non possa
Solo la ferma Capitana ardita,
Elmechildo e Alboin saltan su i merli,
E son due draghi orribili a vederli.

L'un piu dell'altro barbaro e furioso
Con serree mazze in pugno, a Berengario
Unitisi, un diluvio strepitoso
Versan su d'Agrippina in modo vario;
Ella non si smarrisce, e il luminoso
Scudo or ai colpi oppon del sanguinario
Italo Rege, ed or alla tempesta
Ch' Elmechildo e Alboin le porta in testa.

Prodiga della vita, ognor piu avanti
Spingesi siera, e l'inegual tenzone
Non la ritien, nè i vari colpi e tanti
Che scendon sullo scudo o sul morione;
In mezzo all'iterate e alle sonanti
Percosse piu risponde, e piu s'oppone,
E quasi abbia sei braccia, ella in un punto,
Mentre ne sere due, l'altro ha raggiunto.

Monte cosi che sull'opposta arena
Del fremente Nettunno immobil siede,
Corre a lui la gonsia onda, e giunta appena,
Sul suo dorso s'infrange, e retrocede;
Ancor piu irata la spumante piena
Torna ad urtarlo, e pur riurtata cede,
E allor che dal sassoso pie sen sugge,
Fta tortuosi giri e spuma e mugge.

Tale è Agrippina, e tal si mostra a fronte Dei tre Italiani uniti Combattenti; Zizima ch'avea giu calato il ponte Per avanzarvi le Algerine genti, Nello scoprir d'Aloo la ritta fronte Al di sopra de'Duci Achei frementi Che 'l bassione disendono, con gota Smorta or s'arresta, nè piu il ferro ruota.

Aloo che libra un pezzo d'una grossa
Collina nella fionda, in cerchio gira
Questa due volte, e dall'immensa possa
Spinta, contro di Zizima la tira;
Dalla volante mole aperta e scossa
Sibila l'aria, e ove piglio di mira
Della Sultana il capo, e scende e fere,
Per cui gliel ruppe e aprì com'un paniere.

Il masso l'ossee lamine spezzo
Colla diploe spongiosa, e 'l coronale;
Pure i due parietali fracassò,
E con i temporai l'occipitale;
La coronal sutura dislegò
Coll'altra che nomata è sagittale,
Ed infranse non men colla lamboide
Il crivellato, e seco la sfenoide.

Il cadere e'l morir per la Sultana
Fu una cosa medesima; s'arretra,
Poi chiude il ponte la schiera Ottomana,
Che attendere non vuol qualch'altra pietra;
Giove che parla ogni favella estrana,
Sul cedolon scassandola, dall'etta
Guatòlla, e appena videla morir,
Disse in Turchesco: Hesalàm belzair.

Di Zizima, Bolena piu felice,
Dalla sua torre ambulatoria spinta
Già s'era ove l'attendon con cervice
Sdegnosa Agi Spartano e 'l Rege Aminta;
Le inglesi della loro Conduttrice
Seguono l'orme, or ch'è a pugnare accinta;
Caterina d'Arrigo altra mogliera,
Va con Bolena, ed e men prode e siera.

Gli Spartani e i Macedoni il torrione
Loro affidato, cercan di difendere,
E in dubbia oftinatiffima tenzone
I colpi che ricevono fan rendere;
Agi a Bolena quanto puo s'oppone,
E Aminta cerca Caterina offendere,
Che fopra l'arco una faetta ineocca,
Ma par ch'adopreria meglio la rocca.

Allor che Caterina un po s'imbroglia,
Aminta assai piu pratico in serire,
In sen l'asta le immerge, ch'ogni spoglia
Bellica seppe in un momento aprire;
L'inglese cade come debil soglia,
Benche desio non abbia di morire;
Giove dal cedolotto ch'à su i piedi
La scancella, e poi dice: adieu Miledi.
496.

Bolena a una tal vista ecco s'avventa
Piu impetuosa contro Agi Spartano,
E qual lampo, nel core la cruenta
Lancia gli ascose, onde il Re cadde al piano;
Ma dell'eccidio suo non par contenta,
E in fronte del Macedone Sovrano
Un siero colpo scaglia, e te l'atterra,
Poi cogli Armati lor sen entra in guerra.

D' Agi e d'Aminta fopra il busto esangue Colle Inglesi inoltrandosi furente, Nei Spartani e Macedoni già langue L'ardire, or che la morte hanno presente; Alle timide viste orribil angue Bolena sembra, onde la maschia gente, Nelle cui mani trema l'asta e l'arco, Lascia del torrion libero il varco.

Entra Bolena qual leon, che spinto
Sia dalla same, e ù suggono i pastori
Co'veltri, di macello avido e tinto
Passa sbranando e capi e petti e cori;
Sul sumante terren di stragi cinto
E d'ossa sparso e di sangnigni umori
Dietro al timido armento che piu sugge,
Calpesta, smembra, lacera, distrugge.

Cosi crudele e scempio sì fatale
Sparge Bolena; Clitennestra intanto
Dalla sua torre ambulatoria eguale
Valor dimostra alle sue Greche accanto;
Fa che sul bastion manco il ponte cale,
E d'occuparlo ottener brama il vanto;
Da que' Duci è diseso, or fatti arditi,
Che lasciar le cittadi, e sur puniti.

Fasilla, Calvo, Mevio ed Orgiagonte
Gallo, Fabio, Caudaule, or stretti insieme
A Clirennestra ed all'Achee la fronte
Mostrano, e d'atterrarle ognuno ha speme;
Spingonsi sopra l'abbassato ponte
L'Argive, e Clirennestra che non teme,
Or ch'a entrar nel bastione audace aspira,
Il ferro micidiale in aria gira.

Fra i Duci che difendonsi da forti,
Fra le Argive che spingonsi in avante
Aspra tenzon si accende, e pronti e accorti
Stan quelli, e queste con immore piante;
Incerte pendon del morir le sorti,
Consuso è l grido e 'l tempestar sonante;
S'urtan così talor con suria pare
Rapido siume, ed agitato mare.

Clitennestra che anela sar vendetta
D'Egisto e di sua morte, la pupilla
Assissa in Mevio, e poi li taglia netta
La testa, indi la spicca anco a Fasilla;
La stessa burla a Calvo satta, in fretta
A Candaule ed a Fabio insiem partilla,
E accio Gallo e Orgiagonte non si lagni,
Scapolli, e te li seo tutti compagni.

Benche Giove stia bene a mani e ad occhi,
Pur Clitennestra cosi presta taglia,
Che tempo non li da ch'ei scarabocchi
Quelli, cui nulla giova elmetto o maglia;
Oh per Bacco baccon che son ranocchi?
Sclama, vedendo il Dio tanta canaglia
Che in pochi e spicci colpi Clitennestra
Sbriga, nel decollar boja maestra.

504.

Morti essendo i lor Duci, nel bastione,
Da quei che li seguivano, alle Greche
Resistenza assai debile si oppone,
Or che premono il ponte altiere e bieche;
Coll' arietaria sua del par Molione
Superba urta la porta, onde s'arreche
L'ultimo danno a'fermi suoi sportelli
Da toppe assicurati e da puntelli.

505.

Mentre l'ariete cozza, e al suo rimbombo Crolla scossa la porta, Ulisse trema Bianco dentro al cimier piu d'un colombo Nel prevederne la ruina estrema; Ma il seroce Amuratte all'alto rombo, D'Ulisse al sianco par che di piu frema; Dalla sua torre Ponzia cruda e immonda Gli ssorzi intanto di Molion seconda.

506.

Ha dell' ambulatoria a cui presiede,
Ponzia calato il ponte sulla porta,
Che Molion coll' ariete e cozza e siede,
E già sul muro ostile oltre si porta;
Silla che appunto ivi arrestava il piede,
Quando Ponzia e la sua falange ha scorta,
Pronto si oppone a lei colla Centuria,
A lei che sossia quasi gatta in suria.

Marcantonio che lungi a lui non era,
In soccorso di Silla ecco si avanza
Colla gran clava in pugno, e la guerriera
Centuria sua valor mostra e baldanza;
Ponzia alla testa della propria schiera
(Ch'è gli uncini in trattar destra abbastanza,
Di ballerine e mime essendo tutta)
Spera a'Romani dar squarcianti srutta.

508.

La ferocia natia ne' crudi petti
Di questi e quelle da pungente sprone
Viepiu s'attizza, e scudi busti elmetti
Schizzan faville or ch'arde la tenzone;
Velen di morte spirano gli aspetti,
E par che morte ogni lor colpo suone,
L'uncin mietendo o la tagliente spada
Del siero Marte la superba biada.

S'urtano i due partiti, e fischian franti
I serri aguzzi, e seguon misti i gridi
Fra I sibilo e'l rumor d'aste volanti
De'cadenti ed esangui in mezzo ai stridi;
Le mime colle semmine danzanti,
Quantunque Ponzia le sostenga e guidi,
E ancor ch'agili sian tutte di gambe,
Fanno qua e la delle cadute strambe.

Ma Ponzia ch'è una rapida saetta,

E che in serir di raro sbagliar suole,
Quanto piu puo cerca di sar vendetta
Delle di loro estreme capriole;
Silla tenendo in man l'asta ben stretta,
Dagli uncini afferrato esser non vuole,
Che adopra a persezion la truppa mima
Con una smembratrice pantomima.

Marcantonio

Marcantonio non men colla sua clava
I pidocchi schiacciar cerca a piu d'una,
Ed Ercole bastardo assomigliava,
Ma Ponzia lo punzecchia, ed importuna;
In questo ogni coorte audace e brava
Che Agrippina segui, non va digiuna
Di viril sangue, e ascesa sulle scale,
Di qua di la combatte, sventra, e sale.

512.

Ma il Reggimento Berengario sopra
I muri colla legion Giulia ruota
Ora la falce, e or la piccozza adopra
Per rovesciar chi ascende, o chi tla immota;
Pompeo con Antonin pongono in opra
Senno e valor, nè han già sinorta la gota,
Benche a Corniola rendansi fatali
Dell'Assira le macchine murali.

**5**13.

Filippo, ed altri Capitan con essi
Le satiche dividono e 'l periglio,
Ed oculati, vigili, indesessi
Da' vari casi prendono consiglio;
Agrippina che in mezzo a' gravi e spessi
Colpi non ha del sangue suo vermiglio
Il corpo sotto l'infrangibil maglia,
Dalla scala pendente e frange e taglia.

L'usbergo ad Elmechildo, a Berengario
Lo scudo, e ad Alboino il suo morione
Ruppe, onde questo e quel con urlo vario
Stupisconsi di lei ch'a tre si oppone;
Ecco ch'ad Alboino sanguinario
Il capo sere; a capitombolone
Precipita dai merli, per cui romba
L'aria divisa, e morto sul pian piomba.

A un punto istesso per l'istessa strada
Elmechildo ruina al sen serito,
E dietro ad Elmechildo sa che cada
Berengario ne pendoli colpito;
Semira intanto ch' all'assalto bada,
E il regola, il rinsorza, e dove il site
Piu diseso ella vede, armate invia,
Del valor d'Agrippina assai stupia.

516.

Ma in rimirar che l'arieri fanno.

Crollar le mura, e tentennar le porte,
E che l'ambulatorie gettat' hanno
Su i spalti i ponti, ov'oltre van da sorte
Bolena e Ponzia ad esterminio e danno
Di piu d'una Cornigera coorte,
Crede omai degli Assiri la Regina
Prossima di Corniola la ruina.

Clitennestra non meno dalla vetta

S'è della torre amulatoria spinta
Sopra le mura, e Becchi spacca e affetta
Senza pietà tutta di sangue tinta;
Dalla sua torre pure a entrar s'affretta
Sopra i merli Partenia, e al pari accinta
E'a saltarvi con pianta audace e franca
Colle Frances sue la cruda Bianca.

518.

Di Napoli le due Giovanne unité

L'ambulatorià a comandate entrarono,
Entro di cui fra l'Algerine ardite

Zizima cadde, e quelle s'arretrarono;
Ma le Giovanne che fembrano uscite

Dalle bolge Lette, ritballarono
Il mobil ponte sull' ostil bastione,
U'stantio i Duci dell' Achea mazione.

Non le spaventa Atreo che un orco sembra, Nè Tindaro, Minete, ovver Toante, Nè Aloo di così vaste orride membra Collo spadone e la sionda ruotante; Altomira che altrove si rimembra Del crudo eccidio di suror baccante, Ed Olimpia, che par nov'ira acquiste, Dardi uscir sanno insiem dalle baliste.

5.40.

Plotina pur sua macchina conduce

A danno de' Cornigeri assaliti,

Ma in Cleopatra quel valor non luce
Che animarla dovria contro i mariti;

Il pluteo appo di cui stassi qual Duce,
In dietro resta, ed ancorche la inviti
Il coraggio dell'altre a farsi onore,
Pur non si avanza, e assai le batte il core.

Che s'ella a faccia a faccia, e a petto a petto (Ma però nudo) in un dolce conflitto Entraffe con il fuo Tonio diletto,
Non la fpaventerebbe il firro ritto;
Senza busto vedreste e senza elmetto
Di qual balenería valore invitto.
E come ingorda del suo sposo al sianco
Saria di sangue (idest di fangue bianco).

Ma quantunque di lei men desiose

Non sian del dolce e ruggiadoso agone

E Cecilia e Servilia si famose

Colla tenera amabile Molione,

Pur tutte e tre superbe e ardimentose

Urtan col serreo lor grave montone

Muraglie é porte, e son tutte obbligate

A bene indirizzar Corna e Cornate.

2 T

Agrippina, che uccifi i suoi rivali,
Dalla scala saltò sopra lo spalto,
Fa ch'al suo esempio con aste e con strali
Le Romane rinforzino l'assalto;
Mazze piccozze e le falci satali
Non temono, e piu van col capo in alto
Sopra le scale, donde quella e questa
Balza su i muri, e ben pestata pesta.

Circe che colla sua Colonna Achea

Le Romulee salangi sostenere
Deve, come Semira imposto avea,
Di moversi da il segno alle sue schiere;
Sopra l'istesse scale ov'ascendea,
O ascese già delle Romane altere
Piu d'uno stuol che i muri sormontò,
Ogni Argiva coorte si vibrò.

Chi narrar puote quanto piu fatale
Rendafi all'assaltito l'assaltante?
Ogni scudo ogni usbergo è vano e frale
Sia di bronzo d'acciaro o d'adamante;
Spinta s'arretra, e a contrastar non vale
Ogni possa alla possa avversa innante;
D'egri, malconei, di serici e morti
Ingombro vedi ovunque il guardo porti.
526.

Quà sopra 'l vivo in traboccar l'estinto,
Lo atterra, te lo schiaccia, e spirar fallo;
Là il vincitor precipita sul vinto,
Onde di varia strage empiesi il vallo;
Rimbombar s'ode un fremito indistinto,
Nè sasso scende o pilo o dardo in sallo,
Onde in mezzo al suror dell'ebro Marte
L'accortezza e 'l saper stanno in disparte.

Strane son le vendette, atroci l'ire
Fra'l suon di ferri e lo stridor di sionde;
Cieco è lo sdegno, intrepido è l'ardire,
E piu l'assalto mescesi e consonde;
L'adunco acciar, che invan non suol ferire,
Vibra la morte colle braccia immonde,
E guata se medesma ad occhi asciutti
In mille vari aspetti, orridi tutti.

528.

Omai lasciava il Condottier del giorno
Del ciel le strade, e notte in mezzo a queste
Sul cupo carro ascesa, ombre d'intorno
Spargea spaventosissime e funeste;
Non sorgevan per far l'olimpo adorno
Le aurate stelle, ma sanguigne e meste
Eran tetri presagi di vicina
Notturna strage, e di feral ruina.

529.

Semira che omai vede la cittate
Nel fiero assalto vacillar, non vuole
Ritenere le sue falangi armate,
Benche di Teti in sen sia gito il Sole;
Con accortezza e con celeritate
Veglia frattanto come Duce suole,
E in moto sempre e sempre in azione
Va, viene, stass, loda, sgrida, impone.

Pompeo, Filippo ed Antonin su i muri
L'inimiche osservando in varia parte
Entrate, già prevedono i suturi
Acerbi danni, e adopran senno ed arte;
Onde piu la disesa s'assicuri,
Estinte essendo o sbaragliate in parte
Le truppe che postar sulla muraglia,
Fanno che piu d'un fresco stuol vi saglia.
T 3

Fra l'ombre della notte a rinforzare

La legione di Giulio e'l Reggimento
Di Berengario, fecero avanzare

La Trajana, che non mostra spavento;
Quelli d'Atene in pria fatti schierare,
Marciaron nel medesimo momento;
N'è'l Condottier Perscle, ed il secondo
Duce è Neocle, Becco noto al mondo.

Dopo che in guisa tal qualche riparo
Posero contro l'oste che salita
Era da varie parti sul ramparo,
E combatteva ognor piu siera e ardita,
Menone e Nino che suriosi al paro
La porta a destra avean sinor munita,
Pompeo con Antonino avvisar fanno,
Ch'è irreparabil della porta il danno.

E siccome percossa dal cozzante
Monton, che da Partenia era diretto,
Sarla caduta in pezzi alle lor piante,
Braman di Volontari un stuolo eletto;
Fatti Duci di quello, a lui dinante
Marceran essi in furibondo aspetto,
Quando la rotta porta e fracassata
Libera all'oste lascerà l'entrata.

Pompeo partecipollo ad Antonino,

E Filippo non men si consultò
Con piu d'un capitan Greco e Latino,
E la satta richiesta s'approvò;
E' questo e quel guerrier ch'era vicino
D'esser prescelto ai Duci ricercò,
E d'esporre ciascun brama la vita
Nella notturna prossima sortita.

535

Bajazzette presentasi con molti
Giannizzeri seroci, ed è accettato;
L'Anglo Errico secondo in mezzo a folti
Corpi d'Inglesi s'osfre, ed è arruclato;
Vari Lombardi avendo in pria raccolti,
V'è ammesso Aruno d'alta lancia armato;
Enea Reinesso è ricevuto al paro
Co'Beschi suoi, che i drudi massacraro.

536.

Marcantonio che coll'Erculea clava
Combattea sopra i muri, or piu non stassi,
E volontario anch' ei sra scelta e brava
Romana gente al ruolo segnar sassi;
Gli eletti eroi là dove tentennava
Il percosso porton drizzano i passi;
Nino e Menon piu fremono in vedelli,
E attendon la caduta dei sportelli.

Di vendetta anelanti a ciglia immote
Guatano, ed ambedue speran fra poco
L'ariete atterrar che il porton scuote,
Ond'è sesso o spezzato in piu d'un loco;
Speran con zappe, le sue travi e ruote
Scompaginare, ed appiccarvi il soco;
A tal effetto colle surie in fronte
E zappe e scuri e ardenti saci han pronte.

Per opera di Venere Semira

Lassa si sente, onde forz'è che scenda

Dalla Grisona, e i rai sopiti gira,

Quantunque piu il suror la istighi e accenda;

Ma stanca alsine, in lei calmasi l'ira,

Onde tosto drizzar fassi una tenda

Sotto cui posi; pure ad ora ad ora

Scuotesi, e in sella ascender vuole ancora.

Ma suo malgrado alla stanchezza cede,
Per cui piu l'asta sostener non puo,
E benche tenti di reggersi in piede,
Barcolla, onde sul piano s'adagio;
A Fredegonda che tanta possiede
Arte, e tanto valore dimostrò,
Del comando l'incarco affida intanto,
Mentre posar vuol la Regina alquanto.

Citerea che invisibile l'asperse
Con umore sonnisero, sopita
La vide appena, in sogno a lei s'offerse,
E sì le disse con voce gradita:
Semira, che facesti andar disperse
Le nemiche salangi, e con ardita
Fronte la capital farai soggetta,
Di Ciprigna il volere odi, e rispetta.

Quando la stella mia brillar vedrai
Fra le notturne tenebre, l'ardore
Delle guerriere tue frenar dovrai
Cogl'impeti omicidi del valore;
Al lampeggiar de'di lei queti rai
Fugga la morte, e seco il reo surore,
Nè più bieco scorrendo il Nume audace,
Bella foriera sia di gaudio e pace.

Ma per mia per tua gloria, e perche acerba
Doglia n'abbia Giunone a me rivale,
In lacci teco la nazion superba
Venga, e t'assidi in cocchio trionsale;
Un gastigo eunucante a Ulisse serba,
Ei che sempre schernì Giove immortale,
E che mendace e vil de' Padri appresso
Me pure osses in oltraggiare il Sesso.

Gli odiati Greci umilia, e l'orgeglioso
Agamennon vigliacco ed insolente
Di lacci sotto il peso ignominioso
Strascini il carro ù sederai ridente;
Menelao quel baggeo carico sposo
Legali appresso, e sotto a te dolente
Minos fra i nodi con i bassi Corni
La pompa trionsale accresca, e adorni.

544.

Giulio rispetta, e in mezzo alla sconsitta
Nazion libero sia dalle ritorte:
L'astro dunque comparso, sulla vitta
Gente l'acciaro tuo strage non porte;
Che se mai questa legge a te prescritta
Infrangi avida ognor di sangue e morte,
Piegando al viril giogo la cervice,
Vinta allor si vedrà la vincitrice.

545.

Disse, e scomparve; mentre degli Assiri
La Regina sra i gridi e i colpi atroci
A dormir segue, il buon Minos si miri
Ch'ode i lontani strepiti seroci;
Fra i palpiti sra i gemiti e i sospiri
Ascolta l'eco dell'orrende voci,
E sente quasi ripercosse incudi
Suonar gli usberghi, e rimbombar li scudi.

Ad ogn'istante or questo or quello manda,
Bramoso sempre d'essere informato
Dell'assedio, e non men spesso dimanda
Qual sia di Giulio Cesare lo stato;
Ma nove infauste ascolta d'ogni banda,
Nè come egli averia desiderato
Gli recano che Giulio in piedi alzosse,
E che le genti ad animar si mosse.

Era del fato, era voler di Giove
Che ancor restasse il Capitan persetto
Dal mal sopito; e in fatti non si move
Fuori de'sensi in semivivo aspetto;
Augusto e Agrippa non andaro altrove,
Wa stanno sempre al capo del suo letto,
E quai parenti e sviscerati amici
Prestano al sommo Eroe pietosi uffici.

548.

Che se Minosse attristasi, raccolti Ne'lor tranquilli e taciturni lari Alla testa di Galba in lieti volti Esultan tutti i Becchi volontari; Per le camere van baccanti e stolti, E fra salti e sta modi insani e vari In mezzo a'gridi di tripudio e gioja Braman che la città si cangi in Troja.

Ed in fatti la misera Corniola
Sotto l'ombre funeste s'assomiglia
Ad Iliòne, or che la morte vola
Su i muri di viril sangue vermiglia;
Il suror suo compagno ovunque cola
Non men d'umor cruento, e in tetre ciglia
L'insaziabil sordida rapina
Curva ruotando sta la mano uncina.

Rassembran piu terribili e sonanti
Nella notte li strepiti e gli accenti,
E par piu sier tra i serri scossi e sranti
Il consuso ulular de' combattenti;
Oh quai spaventosissimi sembianti
Veston l'Acherontee surie frementi
Or che fra l'ombre, di spavento e lutto
Di terrore e di strage empiono il rutto!

All'improvviso con tremenda botta
Sotto i sonori colpi del Montone
Che l'urta e cozza, sconquassata e rotta
Cade la porta ù stan Nino e Menone;
La schiera che da loro esser condotta
Deve, fremendo a uscir suor si dispone,
E impetuosa già spingesi e incalza,
E coll'armi ch'à in man le faci innalza.

Qual incendio che infuria di repente
Ove piu l'esca, o la materia abbonda,
Come sonoro e rapido torrente
Che l'argin rotto, all'improvviso innonda,
Ruinosa cosi la maschia gente
Vibratasi, precipita urta e ssonda;
Ma chi potrà giammai suror cotanto
Narrar co'versi, o tratteggiar col canto?

553.

Come talor se franto il chiuso ovile
D'orsi affamati entro si lancia un stuolo,
Che lacerando va la mandra umile,
E di sangue e di strage ingombra il suolo,
All'improvvisa orribil ira ostile
Palpitan l'agne fra la tema e'l duolo,
Mentre l'assalitor di scempio lordo
Quanto lacera piu, piu fassi ingordo.

Tal fu la schiera che i due sposi irati,
Nino e Menon, guidar, rotta la porta;
Cecilia che fra i colpi reiterati
L'avea spezzata, da'nemici è scorta;
A gara ognun co'serri denudati
Verso di quella il pie rapido porta,
Ma Nino in truce ed orrida sembianza
L'acciar ruota e la sace, e tutti avanza.

Tigre, cui la sua prole abbia ei ferita,
Mentre giusto dolor la punge e accora,
E materno suror la infiamma e irrita,
Cosi nel rovesciarsi sembro allora
Nino su di Cecilia sbigottita,
E il correr, l'arrivar, stenderla al suolo
Trapassandole il cor, su un punto solo.

Muor la Romana, e'l busto sull'arene
Guizza perdendo l'alma ancor tremante;
Ma fazio Nino non percio diviene,
Ed Ennia (30) uccide nel medesmo istante;
Menon, ch'al di lui sianco se ne viene,
In mezzo spacea dal capo alle piante
Calvia (31), già di Neron sozza maestra;
Pronta uscì l'alma per sì gran sinestra.

Nino s'incontra in la Romulea Galla (32)

E la costringe a dar l'ultimo crosso,
Silia (33) poi trasorata in una spalla
Lascia, e recide a Giunia terza (34) il collo;
Menone incalza Drusa (35), e cader salla
A terra, e al par di Nino non satollo
Ammazza Fabia (36), e a un tempo sopra il piano
Spirar sa Lesbia (37) da lui colta all'ano.

Co' Giannizzeri suoi s'è Bajazzette
Verso la torre ambulatoria spinto
Ov'è Partenia, e con scuri ed accette
A fracassar s'è ruote e sale accinto;
Pur l'Anglo Errico a infrangere si mette
L'ariete, appo cui sta'l corpo estinto
Di Cecilia, e non meno il Tosco Aruno
Con il Lombardo stuol giunge opportuno.

Verso il pluteo si getta che affidato
Era alla saggia e vigile Plotina,
Che del nemico all'urto inaspettato,
Di ritirarsi tacita dessina;
Il Toscano tutore indiavolato
Il pluteo presto affal frange e ruina,
A' di cui rotti avanzi non son tardi,
In attaccar le siamme i suoi Lombardi.
560.

Piu intanto fotto l'ombre colle faci Il drappel donnicida si distende, E in mezzo a'sanguinari ed agli audaci Enea Reinesio a massacrare attende; Piu gli assassini Becchi suoi seguaci Ai macelli agli eccidi istiga e accende, Essi ch'al par con disumano esempto Fer già di spose e drudi orrido scempio.

Antonio colla clava è forse il meno
Irato, ei ch'al pensiero ognor presente
Ha Cleopatra quando venne meno,
E seco non poteo concluder niente;
Per essa un certo palpito nel seno,
E un'inquieta smania egli si sente,
Paventando che sotto il sosco cielo
Impiagata non sia da lancia o telo.

Ma se sotto al notturno orrore Antonio
L'Ercoline sue braccia non adopra,
Nino e Menon, che un pari matrimonio
Uccise ed incornò, pongon sossopra
Il Campo semminile, e piu demonio
Uno dell'altro, Eusebia (38) cader sopra
Fanno di Fausta (39), e su Fausta Taurina (40)
Gettano, e addosso a lei Leda (41), e Frosina (42).

563.

Enea Reinesio con i suoi sicari

Nino, e Menone immita, ed a Plautilla (43)

Apre le poppe, e con un squarcio pari

Ad Ortenzia (44) serrar sa la pupilla;

A un tempo istesso sotto i sanguinari

Cade Erinna (45), che sangue ovunque sprilla;

Poi muor Levina (46), e batte il tombolone

Estremo Marcia (47) un di moglie a Catone.

Fra barbare percosse, e in varie guise
Dal tremendo drappello surioso
Restar cent'altre peste infrante e uccise
Piombando sul terreno sanguinoso;
Braccia e cosce son tronce, e son recise
E teste e mamme dall'insidioso
Stuolo che dove lanciasi e sen passa,
Alti del suo suror vestigi lassa.

Erra morte per tutto, e invan lo scampo Cercasi; non v'è asil che sia sicuro; Tronca è ogni suga, ed un infausto lampo Dissondon l'armi sotto il cielo oscuro; Tanto nella città, quanto nel campo Mulièbre il tutto è omai di sangue impuro; Solo fra tanto ortor la rabbia avanza, Nè v'è piu di pugnare arte o sembianza.

Giove sul cedolon cinquantasette

Lapis consunte, ed osservando quelli
Che uncidon, sclama: oh razze maladette!
Ma coloro non cessan da macelli;
Fecero di Postumia (48) quaetro sette,
E di Fulvia (49) una pasta da torrelli,
E ad Ippia (50), come a un porcellin si suole,
Ridussero il messere in piu brasiole.

Scompaginata all'improvviso piemba

L'ambulatoria, ove Partenia unita

Alle Mitilenesi Arrigo zomba,

Che battuto di piu di piu s'irrita;

Alla percossa altisona rimbomba

Il suolo, e a un punto ecco va giu sdruscita

L'arietaria con non minor fracasso,

Che cozzando, il porton pose in sconquasso,

568.

Quel pluteo ove la vigile Plotina
Stava, e già ritirossi in mezzo a' densi
Globi di sumo ch' al ciel s'avvicina,
E' un sascio sol d'informi avanzi accensi;
Bajazette un' egual sorte dessina
All' alta ambulatoria, su cui tiensi
Ferma de' cinque Argivi Duci a fronte
L' una e l'altra Giovanna in cima al ponte,

Errico alla balista fra gl'ingless,
Ov'è Altomira, coll'accette corres.

E Aruno va co'suoi di rabbia access.
Di Clitennestra a minacciar la torre;
Colà dove il timor stupidi ha resi
Di Cleopatra i sensi, onde le scorre.
Gelido il sangue al cor; Reinesso audace
S'accosta, e erudeltà se ne compiace.

D'Agrippina frattanto le guerriere
Da un pezzo sotto l'ombre scalat'hanno
Le mura, e dietro a lor le Argive altere,
Che guida Circe, sulle scale vanno;
La Trajana legione colle schiere
D'Atene, che soggette agli ordin stanne,
Di Pericle e Neocle, col valore
Son d'argine alle semmine aggressore.

Fredegonda che in luogo di Semira
Comandava, disponsi a raffrenare
Dello stuol micidial la strage e l'ira,
E a Cartismandua impone di marciare;
Ma di repente scuotesi l'Assira,
E le percosse e i gridi alto intronare
Appena ascolta, verso la Grisona
Corre, vi monta, erge la lancia, e sprona.

Allo splendor dell'inimica vampa
Scopre il tumulto e l'ampio eccidio vede,
Vede un pluteo che cade, un che divampa,
E l'ariete ch'all'accetta cede;
Mira piu d'una schiera che decampa
Allor che crolla dalla cima al piede
Questa e quell'arietaria, e intorno osserva
Sparsa pugnar l'ostil turba proterva.

Le squadre ch'eseguian di Fredegonda
Il comando, che arrestinsi ella impone,
Io sola (grida) io sola sarò sponda
A tanta possa, e chiudesi il morione;
Ogni mulièbre stuol che la circonda,
Lasciasi addietro, e vola alla tenzone;
Cartismandua un'Arpia d'orribil saccia
Ecco monta, e di lei preme la traccia.

Fredegonda non men la sua chimera

Sprona al corso, nè vuole in tal periglio
Abbandonar l'Assira Condottiera,
Onde la segue, è sulmina dal ciglio;
Ma di Nino e Menon l'irata schiera
Piu sa di semminil sangue vermiglio
Il terren, su di cui spirò Claudina (51),
Metella(52), Artemie(53), Tacita(54) e Basina(55).

Che

Che se i Becchi sortiti dalla porta
Con Nino e con Menon, sotto le mura
Distendon questa e quella donna morta,
Ed empiono d'estinte la pianura,
Agrippina che sullo spalto porta
Il pie con Circe in mezzo all'aria oscura,
Pugnan con possa pare ed ardimento
Qual notturna talor procella o vento.

576.

Di Nerone alla Madre opporsi tenta
Neocle che guidava gli Ateniesi,
Alior che quella crolla la cruenta
Lancia, che tutto spezza, e tanti ha stesi;
Ma Agrippina ver lui si scaglia e avventa
Lampi spargendo dagli sguardi accesi;
Cosi siera con siera avvien sovente
Che veda infuriar l'Affrica ardente.

577.

L'asta a Neocle nelle fauci spinge,
Che le tansille, e'l velo palatino
Coll'uvola squarciò, poi la laringe
Nella sua cavità franse al meschino;
Aprì non men la posterior faringe
Che al cibo e alla bevanda offre il cammino,
Allor che dalla lingua spinta abbasso
L'epiglottide, chiude, ed apre il passo.

Neocle al colpo che gli empì la bocca,
Cadde, e morì fra i gemiti e i singhiozzi;
Giove che in lo scassar non si balocca,
Cancella, e dice: asse piu non ingozzi!
Agrippina Menippo appena tocca,
Fa che la picca sua lo svisi e sgozzi,
Nè di svisar nè di sgozzar satolla
Piu ognor di sangue tignesi e s'ammolla.
VII.

Circe non men di lei d'ira sfavilla,

E l'arme di Vulcan con furia eguale
Facendo balenar, nel ventre a Silla
L'immerge, e di tal scherzo ei s'ebbe a male;
Tanto spiacque all'eroe, che la pupilla
Chiuse per rabbia d'un affronto tale,
Nè molto andò che per un simil torto
Roman detto il ragazzo restò morto.

580.

Di questa e quella gli ampi sventramenti Seconda l'implacabil Clitennestra,
Che dall' ambulatoria con sue genti Spintasi sul bastion, ruota la destra;
In pochi istanti ella ne uccise venti,
Mentre Ponzia del par cruda maestra
In compagnia dell'uncinate mime
Nel tor la pelle altrui terrore imprime.

Non men di Clitennestra dalla torre
Sulle nemiche mura avanzò il passo,
E a un tempo Bianca con Bolena corre
Sul proprio ponte già calato abbasso;
E l'una e l'altra per lo spalto scorre
Mettendo unite ogn'ordine in sconquasso,
Onde piu d'un campione in suga volto
Par che paventi di Medusa il volto.

Ma Clitennestra Circe ed Agrippina
Con Bolena e con Bianca, ancorche insieme,
Non agguaglian la gran carnisicina
Di Semira, che incalza urta apre e preme;
Devasta atterra stritola ruina
Folgora smania grida avvampa e freme,
E fra il sangue ed i nembi atri di polve
Sottosopra malvivi e morti involve.

Sulla Chimera e sull'Arpia tremenda

E Cartismandua e Fredegonda dietro
Della Regina, al par san che non scenda
Vano de'colpi il rimbombante metro;
Ogni lor mostro sembra che s'accenda
Dal desio di pugnar, e in crudo e tetro
Sembiante, parte insuriando ha presa
Dell'eroine sue nella contesa.

584.

Le belve (oh fier spettacolo!) surenti
Delle lor cavaliere i colpi e l'onte
Doppiano, e in adoprare i calci e i denti,
Percosse danno ed iterate e pronte;
Il viril sangue versano a torrenti
Colle sauci coll'unghie e colla fronte;
S'erge ognor piu la polve, che sra l'ombra.
Notturna, l'aria e di piu i campi ingombra.

Mentre sull'insidiosa uscita schiera
Semira pasce il suo sdegno implacabile,
Le corre appresso una Siriaca arciera
Nel parlar torre assai vantata ed abile;
Appena detto l'ha, che guidat'era
De'nemici lo stuol dal formidabile
Nino e Menone, disperata e solle
Per suror per vendetta anela e bolle.

Dall'Arciera guidata è in quella parte
Ove i due sposs suoi sopra il terreno
Han tante e tante donne ancise e sparte,
Ferite al collo al capo al centro al seno;
Fra'l cieco sdegno l'accortezza e l'arte
Oblia Semira, o non le cura almeno;
Adoprar senno, e oppor schermo non preme
A chi spira sol morte, e non la teme.

Tal l'Assira comparve, e sì satale

A Nino diè percossa grave e presta,
Che stordito ed attonito non vale
A sostener la ssragellata testa;
Menone a un tempo istesso urta ed assale,
Che per metà spaccato anco in pie resta;
Col mezzo corpo è sorza che si veggia
Cadere alsin sul capo che boccheggia.

588.

La Regina esulto, poi baldanzosa
Su di lor spinse la Grisona, e in siera
Voce tuono: di voi chi venir osa?
Venga, se alcun di vendicarli spera;
Di Nino e di Menone io son la sposa,
Che ancor sen va della lor morte altera,
Come superba andò quando seo spoglio
L'uno e l'altro di vita, e ascese in soglio.

Vili che piu s'attende? omai venite;
Abbassate le lance, i brandi ergete,
E le schiere e le forze insieme unite,
Tutte contro di me sol rivolgete;
A tanta audacia attonite avvilite
Le Cornute salangi, un non vedete
Fra misse e mille combattenti eletti
Che la dissida temeraria accetti.

Ma d'improvviso vibrasi il Toscano
Aruno, cui d'onor pungente sprone
Sentir si fece, e il rampognare insano
Gastigar vuole, o di morir dispone;
Alla cieca sra l'ombre colla mano
Armata quella e questo alla tenzone
Con suror spietatissimo è già corso
Qual sra gl'Ircani suol la tigre e l'orso.

Come di nubi fuor dal cupo seno

Esce il lampo squarciando il ciel turbato,

L'asta di lei fra un orrido baleno

Cosi discende, ond'è il Toscan piagato;

Con non minor prestezza sul terreno

Getta l'Insubre stuol ch'ei trasse armato;

Dietro al Toscan scassa i Lombardi il Dio,

Li guarda, e dice: busecconi addio.

592.

A tanta strage Bajazzette accorre
Quell'Ottomano sì valente in guerra,
E per serirla a tergo egli vuol'corre
Il tempo, mentr'ella combatte e atterra;
Il Turco che 'l di dietro non aborre,
Contro quel di Semira il brando afferra,
E anelando ssondarglielo, le mena
Un colpo Tosco-veneto alla schiena.

**5**93•

E certamente con di lui disdoro
Rotto glie l'averia, ma invan piombò;
Semira che di dietro ebbe il decoro,
Con un sol manrovescio lo scapò;
Come svelta al sossiar d'Assrico e Coro
Antichissima quercia ei stramazzò;
Il Nume che il turchesco parlar sa,
Disse in scassar: zubbo! sackabaka.

594

Il Giannizzero stuol di Bajazzette
Fra strani gridi a lei serrasi addosso,
E per rabbia mordendo le basette
Ruota le sciable, e tien curvato il dosso;
Mentre Semira li converte in sette,
Cleopatra tremando a piu non posso
Enea Reinesso avvicinarsi vede
Allo splendor delle sumose tede.

Abbatte quanto opponsi a'di lui passi

Non sazio della morte, che vivendo

Diede alla sposa e al drudo, e ognor piu sassi

Nelle stragi implacabile e tremendo;

Brama, ch'ei non la veggia e avanti passi,

Cleopatra che palpita, ma essendo

Fornito Enea di vista buona e acuta,

La timida Egiziana ha già veduta.

596.

La viltade che sta colla paura,
Cleopatra a pietà chieder consiglia,
Ma al supplice atto Enea di piu s'indura,
E alla testa di lei la mira piglia;
L'aracnoide, la pia la modre dura
Le spacca colla rea spada vermiglia,
Ch'al cervelletto ed al cervel passata,
La midolla ser detta allungata.

A un tempo istesso il lobo manco e dritto Franse col seno longitudinale, Che venoso dal naso scorre dritto Alla superior parte occipitale; Con celerità ugual dall'acciar sitto Nell'uno e l'altro seno laterale, Fur le protuberanze aperte e tocche Dell'ossa temperai, chiamate rocche.

598.

L'Egiziana Regina ad un sì atroce
Colpo, che tutta imbrodolata l'ha,
Stramazza, e flebilmente la sua voce
Suona, allor che da Pluto se ne va;
Calpestala il carnesice seroce,
Che spense una sì amabile beltà;
Giove in vederla sotto al di lui pie,
Scassandola sclamò: Regina ... ahimè!

Antonio, ah dove sei? che sai? deh vieni,
E coll'erculea tua clava che impugni,
L'inumano carnesice si sveni,
Ma se pur corri oh Dio! rardi tu giugni;
Sembra che 'l sato avverso appunto il meni
Ove sul pian co' disarmati pugni
L'Egizia giace, che per l'aspra botta
Ha l'elmo aperto, e la cervice rotta.

Il barbaro Reinesso, poiche stesa L'ebbe, in pezzi ridusse e frace

L'ebbe, in pezzi ridusse e fracasso Il di lei pluteo, indi con sace accesa Il foco distruttore vi attaccò; La siamma al cielo tenebroso ascesa L'ombre notturne intorno diradò; Ecco s'accosta colla clava in mano L'ercolino triumviro Romano.

601.

Ancorche armato, avido assai non è
Il nostro Alcide di mostrarsi Alcide;
Non lungi dalla fiamma arresta il pie,
Che tra sumanti vortici alto stride;
U' della sposa sua scempio già sè
Reinesso, il di lei corpo estinto vide;
Appena in quello egli assistò la vista,
Riconobbe la faccia esangue e trista.

Penetrato d'orror, lagrime amare
Giu da' suoi lumi sgorgano a torrenti,
E fra'l pianto la bocca ad alternare
Si pose i sospir queruli e frequenti;
Uscir volean, ma son dal singhiozzare
Dalle labbra respinti i mesti accenti,
Per cui nel contemplar l'amata salma
L'egre note a piombar tornan sull'alma.
V

Sospirando e gemendo egli si ssace
Colla dipinta morte sulla fronte,
È il duolo, onde il suo cor non è capace,
Sembra omas che piu cresca, e che sormonte;
Il bel volto di lei che spenta giace,
Bagnando va con lagrimoso sonte,
Quasi col pianto dal dolor conquiso

604.

Or che dall'empia man guaste parieno
Tante bellezze, ond'ella chiuse i rai,
Marcantonio percosse il volto e 'l seno,
E seo l'aere suonar d'acuti lai;
Ma poiche 'l duol, di cui tutto era pieno,
Disserar puo co'tristi accenti omai,
Misero (disse) io qui conosco e miro
La mia sposa trastita, e vivo e spiro?

Ei ravvivar potesse il caro viso.

E vivo e spiro? ed ancor tu non basti
O acerba vista a togliermi la vita?
Empia morte crudel perche troncasti
L'unica speme mia, dolce e gradita?
Ahi lasso! ogni tesor tu m'involasti
Or che tanta beltà mi su rapita;
Ahi diletto sembiante! ahi faccia amata!
Inumano dessin! morte spietata!

Perche perche non giunsi all'ultim'ore,
O d'insensibil belva io non son figlio,
Allor non sentirei sì gran dolore,
Nè aperto avrìa sul crudo caso il ciglio;
Sposa, ov'è de' begli occhi lo splendore,
E ov'è del viso il tenero vermiglio?
Ahimè! pur troppo è tua beltà svanita
O degli egri miei spirti anima e vita.

Sì dice, e fopra il freddo corpo stende Infra i singhiozzi il braccio disarmato, E curvatosi, su di quello pende Baciando il labbro squallido adorato; Or muto stassi, or vibra voci orrende Nel contemplar l'esangue busto amato; Or lo stringe, or lo lascia, e dalla terra Lo solleva di novo, e'l preme e serra.

Dopo che dell'acciar barbaro e rio,
Onde Reinesso il capo le trasssse,
Terse la piaga, e piu di doglia un rio.
Li trabocco dagli occhi, ancor sì disse:
Morta tu sei? crudel certezza! anch'io
Morro; sintanto la mia vita visse
Viver dovea, ma poiche adesso è spenta,
L'anima è di morir paga e contenta.
600.

A te verrò, tu al disperato affanno.
Conforto reca, e triegua porgi a'pianti,
E lieto sia se cosi fine avranno
Le sventurate mie siamme costanti;
Dopo il nostro morire, ancor saranno
Riunite le side anime amanti,
E sarem chiusi, udito il rio successo,
Come in Egitto sotto un marmo istesso.

Union dolente, e troppo crudo e mesto Sollievo in premio di sì lungo affetto; Queste sian le dolcezze, e sarà questo il preparato a noi marital letto? Oh decreto satal! destin sunesto! Deh uniamo bocca a bocca è petto a petto; Ancor che morta e un freddo tronco sei, Sposa amata pur piaci agli occhi miei.

Ah sì forme dilette ancor giacenti
Il primo onore di beltà ferbate;
Vago è il pallore in voi, voi pur languenzi
Nell'affannoso cor fiamme destate;
Morte di terror colma e di spaventi
Mi sosti già, ma in quelle luci amate
Nella sventura mia barbara e amara,
Morte bella sei fatta, e mi sei cara.

Ma quai follie m'ingombrano la mente,

E di quai larve io vo pascendo il core?

Altro richiede il caso mio presente,

Che un van delirio d'un piu vano amore;

Nel favellar così, forse repente,

E da disperazion spinto e surore

La clava impugna, e'l guardo ardente e bieco

Intorno vibra sotto l'aere cieco.

613.

Qual forsennato in quelle parti e'n queste Gemendo urlando, corre erra s'aggira; Sembra in mezzo alle surie un altro Oreste, Tale e tanto è'l suror ch'Antonio spira; Nè fra l'interne gelosie suneste Orlando un di fremeo di si grand'ira, Allor che i carmi e'l luogo egli distinse Ov' Angelica sua Medoro strinse

6,4.

Ruota la clava, e senza legge o guida
Gli amici da'nemici ei non discerne;
L'ombre spesso percuote, e fra le strida
Fa ch'ognor piu la clava i colpi alterne;
Mentre il Franco Clodione in guerra ssida
La Spagnola Altomira, dall'interne
Smanie Antonio agitato, al Re inselice
La clava piombar sa sulla cervice.

Glie l'apre, e del cervel le cavità
Schiacciando con un colpo sì fatale,
Gl'intrecciati ventricoli rotti ha,
Poi la pituitaria, e pineale;
Con tai glandule in pezzi faltar fa
L'allungata midolla, e la fpinale,
Donde quasi cordoni i nervi scendono,
E per il corpo tutto si distendono.

6:6.

E' inutile il cercar se il Re morio,
Ma ognor piu pazzo e surioso Antonio
La Spaguola Altomira indi assalio,
Che si batteva peggio d'un demonio;
Poiche la clava con un stritolio
Spaccò a lei cio che infrangia il matrimonio,
Qual tauro ei piega il capo, e'l ciusso ritto
Nel petto a quella ha in un balen consitto.
617.

Quando glie l'ebbe conficcate in seno,
Alzò la testa, e seco l'infilzata
Donna recossi qual fascio di sieno,
Nè si creda una fola iperbolata:
Di sogghignar non poteo sar di meno
Giove allorquando la Spagnola guata;
Il di lei spirto appena scappò suora,
La scarabocchia, e dice: adios, sennora.
618.

Dopo una prova erculea tale, corre,
Nè dir saprei chi li diè tanta possa,
Ond'egli un'alta ambulatoria torre
Prese in braccio (ma questa è troppo grossa);
Oltre di cio, con agil piede scorre
Sulla terra qua e là di sangue rossa,
E il nostro pazzo in guisa nova e snella
In vece della clava adopra quella.

Senza distinzion se spacchi e schiacci
Agli uomini o alle donne o teste o ricci,
Ognun lo pensi, e pensi com'ei cacci
Queste e quelli entro l'Orco in modi spicci;
S'egli poi dagli ostacoli ed impacci
Con gran facilità si disimpicci,
E quanti e quante ne ssondi e scappucci,
Non v'è d'uopo per crederlo esser lucci.

Buon per Reinesso, il persido assassino Di Cleopatra sua, ch'era lontano; Ma non per questo decretò il destino Che impunito rimanga l'inumano; Io non so come ei si trovò vicino A Castelpersia; avendo in una mano L'ardente sace, il barbaro Cornuto Fu dalla moglie sua riconosciuto.

Nel sicario crudel quando affissosse, Che trucidolla con il caro amante, Rapidissimamente andò si mosse Fra 'l desìo di vendetta ebra e baccante; Reinesio non sapendo ch'ella sosse Castelpersia, ver lei spingesi avante; La donna nel vibrarsi, in siero tuono, Tiranno (grida) la tua sposa io sono.

A una tal voce Enea getta per terra
La face, e sclama: persida, da questa
Mano di novo cadrai morta; e afferra
La spada per colpir sei sulla testa;
Castelpersia nell' armi ben si serra,
E al colpo oppon lo scudo attenta e presta,
Su cui l'acciar sonante e balza e brilla
Saltar sacendo piu d'una savilla.

Mentre a ferirla un'altra volta ancora
Colui torna, ella a tempo arretra il piede;
Di novo evita il novo colpo, ed ora
S'avanza, ora s'aggira, or parte, or riede;
Tenta stancarlo col suggir talora;
Or l'assal d'improvvito, or cauta cede,
E mentre copre i sianchi, il capo, il seno,
I suoi colpi sa vani, o lievi almeno.

Ma inferocito in la mortal tenzone,
L'empio Reinesso non curante è satto,
E punto in cor da violento sprone
A caso sere ù dallo sdegno è tratto;
Par che 'l brando di lui lampeggi e tuone
Nell'aer tenebroso urtando ratto;
Ma Castelpersia al furioso e stolto
Oppon la spada minacciando, e 'l volto,

Allor che'l suo periglio egli non cura,
E contro lei fierissimo si scaglia,
Castelpersia un fendente li misura,
Che 'l manco braccio al suo tiranno taglia;
A un tempo stesso il destro ancor li sura,
E con egual prestezza urta la maglia,
E'l sen li sora, ne satolla e paga.
Il capo pur, franto il cimier, l'impiaga.
626.

Reinesio cade, e 'l corpo sull'arene
Privo lascia dell'anima sdegnosa.
Ma non per questo ancor sazia diviene
Cieca nel suo suror l'irata sposa;
Anzi piu incrudelisce, e nelle vene
Piu le scorre la siamma impetuosa
D'ultrice rabbia, talche sulla terra
Coll'odiato cadavere entra in guerra.

Lo calpesta, il percuote, e all'empie membra
Fa piaghe sopra piaghe, ed urla e freme,
E per quanto lo sbrani, pur le sembra
Poco per l'ira sua, che 'l cor le preme;
Mentre il dilania e squarcia, si rimembra
Del caro amante ucciso, e simania e geme;
Fiera lo morde, e par che saziar brame
Nelle viscere ree l'ingorda same.

Intanto che faceasi aspra battaglia

Da quei ch' usciro con Menone e Nino,
E ch'omai tutti sopra il pian sbaraglia
Il terribil surore semminino,
Sulla scalata altissima muraglia
Non è minor la strage, ove il Latino
Stuol d'Agrippina, e quel che Circe guida
Empiono la città di sangue e strida.

620.

Cedono ovunque spinti ed incalzati
Sulle mura i Cornigeri campioni,
E quei che disendevano ostinati
Le rocche i baluardi ed i torrioni,
I passi tutti han liberi lasciati,
Nè val che minacciosa intorno suoni
De' Condottier la voce; in mezzo a tanta
Consusion, retrograda è ogni pianta.

Pompeo, Pericle, e appo di lor Trajano, E Filippo, e Antonino, ed altri cento Incliti duci, coll'acciaro in mano Di richiamar fi sforzan l'ardimento; Ma l'arte loro e il lor coraggio è vano Fra'l fanguinoso universal spavento, Ei che precede lordo di manteca La Romana Argippina, e Circe Greca.

Le due Giovanne, Clitennestra e Bianca, Ponzia spietata, e l'Anglica Bolena, Che dall' ambulatorie a dritta e a manca Balzar su i muri con tante alla schiena, Ognora piu con man squarciante e franca Da lor s'adopra il ferro che balena, E che sra s'ombre del notturno orrore A questo il cervell'apre, a quello il core.

Atrèo, Minete, Tindaro, Toante
Venuzio, Arrigo ottavo, e Macometro,
Acmat, e sin' Aloo quel sier gigante
Deggiono suggir tutti a lor dispetto;
Errico quarto è il sol che in serme piante
Non già la schiena, ma presenta il petto;
Fra 'l mulièbre suror Luigi sette
Cogli altri li scarpini in opra mette.
633.

D'Hopital che del quarto Errico accanto
Pugnò finor, lo prega ad arretrarfi,
Ma il Re che di magnanim' ebbe il vanto,
Staffi fra tanti estinti Becchi e sparsi,
Alsin costretto è col suo stuolo infranto
Di cedere, e cedendo ei pur sa sarsi
Temere ed ammirar, talor sventrando
Chi ad incalzarlo vien con lancia o brando.

Mentr'Abluvilla fra l'onte e le botte
Seguiva a tergo Errico, d'improvviso
Il Re si volta, e in un colpo gli ha rotte
Le braccia, e sere poi Crespina al viso;
Poco dopo mando nell'atra notte
Munsteria con il capo in tre diviso,
Ma sempre nel pugnar ritira il piede
Sospinto dal destin, cui tutto cede.

Mentre di qua di la spingonsi ardite
Le Romane e le Greche, a quel portone,
Donde le squadre erano innanzi uscite
Dietro all'orme di Nino e di Menone,
Fra poche truppe alla rinfusa unite
Alessio terzo con Quirin si pone
In guardia, e al sianco lor vien Barbarossa
Principe di valore, e di gran possa.
636.

L'altro portone, che Amuratte e Ulisse, Com'è già noto, disendeano armati, Dall'ariete urtato si sconsisse Saltando in tocchi omai per tutti i lati; Arpioni chiavistelli e le ben sisse Toppe sonore caddero; gl'irati Sguardi intanto Amurat vibra, e ne osserva Lo sconquasso con fronte alta e proterva.

Ma Ulisse nel veder piombare a terra Squatrasciata la porta, di piu sente Crescer la tremarella, onde lo serra, Per impedir che scappi la corrente; Cartismandua quel sulmine di guerra Che inesorabil rapida e surente Sull'orme di Semira macello Tanti Becchi, alla porta si vibro.

638.

Agli ululati della fua Chimera,
Che fotto l'ombre strepitare ascolta
Sopra di cui vien oltre la Guerriera,
Gela d'Ulisse l'anima sconvolta;
Amuratte a quegli urli con altera
Fronte sta sulla soglia; tra la solta
Ombra la sua nemica avido attende,
E piu di sdegno e di valor s'accende.

Al

Al calpestio del mostro che s'accosta,
Crolia la picca, e gravasi su pie
Sembrando una colonna immobil tosta,
Ma tal l'armato sagrestan non è;
Dal suo messere ch'è tutto una crosta
Per quelle che Minosse dar li sè,
Sta per uscirli l'alma, onde pian piano
Ritirasi di dietro all'Ottomano.

640.

Lanciasi in questo addosso d'Amuratte
Sulla Chimera Fredegonda; pronta
Lo investe, e assal, ma non si turba o abbatte
L'Ottomano superbo, e te l'assronta;
Zitto Ulisse ognor piu via se la batte,
Ed in mezzo agli estinti or salta or monta
Guidato e tratto nella notte oscura
Dalla gelida man della paura.

**641.** 

Amuratte frattanto alla turchesca
Bestemmiando, in terribile conslitto
Con Fredegonda entrato, ch'è manesca,
Sul portone mantiensi e sermo e ritto;
Bestemmia ella del par, ma alla Francesca,
Ruotando di Vulcano il brando invitto;
Benche non l'abbia di sì buone tempre,
Pur quel del Trace sischia, e arriva sempre.

642.

Ma ancor che arrivi, fracassar non puo
L'infrangibil di lei busto perfetto,
E quel di Fredegonda omai spezzò
Sul capo all'Ottomano il grave elmetto;
Che se col zuccon nudo egli restò,
Nel di cui centro sventola il ciussetto,
Non per questo il fierissimo Amuratte
Men coraggioso e saldo men combatte.

643.

L'eroina con forza e valor pari,
Or che'l Turco d'elmetto il capo ha senza,
Spera ch'a prova l'Ottomano impari
Qual di sua man sia 'l peso e la scienza;
Gl'incissio, i canini, ed i molari,
E sino i denti ancor della sapienza,
Con un colpo fracassali; piu irato
Sembro Amuratte allor che su sdentato.

Ú4**4**•

Ella stupissi mentre l'Ottomano
Rabbioso e forte ognor piu diveniva;
Un altro colpo con maestra mano
Li scaglia in bocca d'ogni dente priva;
L'osso joide col dutto stenoniano,
Ch'è'l dutto principal della saliva
Nei muscoli stapposto delle gote,
Li taglia, ond'ei piu bestemmiar non puote.

Un indistinto gemiso mandando,
Che rassembra d'un busalo il muggito,
A dritto ed a traverso mena il brando
Col ciondolante suo labbro sdruscito;
A doccia dalla bocca vomitando
Il sangue, resta di vigor ssinito;
Pur sempre si disende, e l'asta crolla
Mentre su piedi debili barcolla.

646.

Alfin ful pian col vasto corpo zomba
Nel tempo che piu Ulisse se la sgamba;
La terra sotto all'Ottoman rimbomba,
Che in morir sa piu d'una smorsia stramba;
Mentre Amuratre sra una rauca romba
Rialzarsi invan tenta sulla gamba,
Son minacciosi orribili e seroci
Gli ultimi moti suoi l'ultime voci.

Sul Mussulmano estinto oltre si spinge
Col di lei mostro l'redegonda; altrove
Semira intanto, che s'incalza e cinge
Da' Giannizzeri, sangue ovunque piove;
Piu squarta, e piu per brama ella si tinge
Di squartare e trassggere, e la dove
Indrizza l'asta di budella intrisa,
E smembra e sbraccia e scapa e scolla e svisa.

648.

Nè meno smembra scapa scolla e sbraccia Sulla Chimera Cartismandua brava, E par che con Semira a gara faccia, Ma la Regina assai piu sbudellava; Il pazzo Antonio mentre alto minaccia Colla torre che in mano agil portava, De vinti al pari e delle vincitrici Schiaccia e stritola insiem petti e cervici.

Semira si stupì quando mirò

Fra'l chiaro e sra lo scuro a se d'avante
Marcantonio, che quasi dir si puo
Sotto si grave pondo un altro Atlante;
Ma non per questo il corso raffrenò
Della Gritona sua molle e sumante;
Coll'asta contro lui rapida corre,
Ed insilzà in un colpo Antonio e torre.

Poi l'asta ergendo, a un tempo stesso innalza
La torre e Antonio, e poiche a tondo a tondo
Quattro volte aggirolli, te li sbalza
Lungi un miglio...ed è ver? puossar del mondo!
Il drappel degl'incredult m'incalza,
Ma pur non mi disdico o mi consondo
Considerando, che ne secer mille
Piu grosse Ricciardetto Orlando e Achille.

Antonio che nel volo non lasciossi
Scappar di man la torre, a quella unito
Cadde, precipitò, s'infranse gli ossi
Raggiungendo Cleopatra al negro lito;
Dopo che'l di lui nome cancellossi
Dal cedoion, rimase il Dio stupito
D'un prodigio sì suor del naturale,
E sra se mormoro: questo è badiale!

Fatta una sì gran prova, ode Semira
Dalle del campo Ajutantesse pronte,
Che se d'entrar nella città desira,
Pongasi delle sue schiere alla fronte;
La ragguagliano pur, che non si mira
Su i merli alcun che l'aggressore affronte,
E che in le porte spriciolate e rotte
Entrar puo col savor dell'atra notte.

653.

Le due Colonne di Cavalleria
Che stavansi in Riserva, avanzar se;
Una alla porta manca con Sosia
Spinse de' mostri il strepitante pie;
Verso il destro porton prese la via
L'altra, e Semira alla sua fronte v'è;
L'inglese Errico ecco ella incontra; ei pure
Seguì Nino e Menon fra l'ombre oscure.

Fra quanti fecer la fortita, è il folo
Che fopravviva; in battaglion quadrato
Ridotto avendo l'Anglico suo stuolo,
Ver la porta arretravasi ordinato;
Ma in quattro colpi stramazzò sul suolo
Con sutto il di lui Corpo sbaragliato;
Il Nume eterno il Rege Anglo in veder
Estinto, dice, e scassalo: adieu, ser.

Ma poiche Giove prossima prevede
Della Becca metropoli la presa,
Or che sta per portare in essa il piede
Semira sempre piu di sdegno accesa,
Mentre del sato al gran decreto cede
L'impero conjugale, ei dee l'impresa
Del destin secondar; l'obbligo è tale
Cui su soggetto ognor l'Ente immortale.
656.

Quando de grandi eventi vicin pende
L'inevitabil fin, deve il Motore
Col poter che'l destin non li contende,
Impiegar tutto il sommo suo savore;
Il cedolotto a un fianco pria s'appende,
Che un grembiul par di sabro o muratore;
I lapis d'Inghilterra in tasca caccia,
Poi stringe i sulmin ch'à sotto le braccia.

657.

Sopra un nembo vastissimo egli ascende,

E accio il fulmineo sascio piu divampi,

Lo scuote e aggira colle man tremende
Intorno a se pe cupi eterei campi;

L'ammasso che s'avvolve e piu s'accende,

Sparge rumoreggiando accessi lampi;

A tal vista, d'orrore e di paura

Crolla il ciel, rugge il mar, gela natura.

658.

Tuoni orribili a un punto il ciel disserra
Mentre in stridente pioggia ei sembra sciolto,
E Borea altier che l'alte querce atterra,
Batte a'Comuti sibilando il volto;
Par fra la cruda e sanguinosa guerra
Degli elementi anche il litigio avvolto,
E con sulmini ed aste in sogge nove
Va congiunto il suror di Marte e Giove.

X 3

Viepiu il diluvio fieramente intanto
Sopra l'orride tenebre crescea
Fiamme versando dal vermiglio ammanto
Colla pioggia ed i tuoni Aletto rea;
Fra'l vento e l'acqua urtato scosso e franto
Con lungo sibilar l'aere stridea,
Accordandosi a un sì intronante rombo
De'strepitosi folgori il rimbombo.

660.

In mezzo all'acque e al foco il ciel fembrava
Precipitar degl'imi abissi al fondo,
E tremante natura paventava
Che non tornasse al primo caos il mondo;
Gonsiatosi ogni siume, non bastava
Tanta pioggia a raccor nel sen prosondo,
E al mar correndo, un mare divenuto;
Va a minacciar, non a recar tributo.

Dalla tempesta spinte con surore
Ognora son le Cornigerie genti,
Piu spaventate all'orrido sragore
Della pioggia de' fulmini e de'venti;
Tro'l suggire e'l seguir nel cieco orrore
Vassene il vincitor misto a'suggenti,
E al par de'vili avvolti sono i sorti
Fra le ruine i precipizi e i morti.

Contro i Cornuti e Borea ed Austro uniti
Spingon la rabbussata umida testa
In siera gara, ed i nembi sdrusciti
Percuotendo li van colla tempesta;
Nella Capital scossa de'mariti
Tutto in la consusson consuso resta,
Ed in consusa mischia il tutto ingombra
L'acqua il vento l'orror la morte e l'ombra.

Era crudo spettacolo il vedere Circe e la Madre di Neron furente Alla fronte di tante irate schiere Le vie innondar della citta dolente; Corrono fra le strida acerbe e fiere Fiumi d'acqua, e di sangue orribilmente, Mentre il vento, la pioggia, e'l tuon che assorda, Ai colpi agli ululati alto s'accorda.

Non men della Romana e della Greca Le due Giovanne, e Bianca e Clitennestra Spargon la morte, e al par mozza apre e seca Bolena a manca, e la rea Ponzia a destra; Lacera ognuna e fere avida e bieca O petto o capo o gamba o collo o destra, Per cui scorron fra'l sangue e l'acqua intrise Teste guizzanti e viscere recise.

Mentre nella città tutto cedea Innanzi alle vittrici, e che seconda Giove, che poggiar ritto si vedea Col fermo capo tra i folgori e l'onda, La strage marital, da un pezzo avea La sua Chimera spinta Fredegonda Nel porton, donde Ulisse le sue ratte Piante mosse, e ov'al suol giacque Amuratte.

Il prode il faggio Imperator Severo In sì gran confusione, alla Francese Donna mostra la fronte sul sentiero Ove piu d'un campione ella distese; Non paventando il ciel tonante e nero, Traboccar Fredegonda egli pretese, E contro possa e suror tanto e tale Resiste sì, ma'l contrastar non vale.

Fredegonda col brando gli s'avventa,
Lo spancia, e innanzi va colla Chimera;
Ulisse intanto che d'evitar tenta
Il suo destino, travestito s'era;
Siccome di morir piu ognor paventa,
Fra l'ombre avea spogliata una Guerriera
Estinta, e sotto tai vesti mentite
Ei si lusinga non passare a Dite.

Fra piu mazzi di penne inviluppo,
Onde celato star, l'alto toppè;
Dopo che in guisa tal s'immaschero,
Sotto il ciel tempestoso ei mosse il pie;
Ma già al destro porton si presento
Semira, ove Quirino e Alessio v'è,
E ov'osa Barbarossa in faccia irata

Alla Regina contrastar l'entrata.

I tre campioni un dietro all'altro stanno
Per dare alla nemica insiem l'assalto,
Ma tutti e tre da lei seriti vanno
Spinti e forati da un sol colpo in alto;
L'assa entro cui volo sì strano sanno,
Nel ritirar l'Assira, quelli un salto
Eseguiscono in terzo, e in terzo rendono
L'alme, ed in terzo da Pluton discendono.

670.

Dopo tal prova Atlantico-ercolina,
Libero resta il massimo portone,
Nel qual oltre s'avanza la Regina
Seguita da ogni bellico squadrone;
A un tempo stesso colla femminina
Cavalseria, nè alcuno a lei s'oppone,
Nell'altra porta colla lancia bassa
Sosia sull'Ippogrisa innanzi passa.

E questa e quella suriose e ardenti
Quasi d'Averno crude surie orrende
Fra la rabbia de solgori e dei venti
Quanto incontran, da lor s'abbatte e stende;
Piu delle clamorose acque cadenti
Alla gran pioggia, che in diluvio scende,
Meschiansi degli estinti e semivivi
I pianti gli urli e i sanguinosi rivi.

672.

Disperazion della città i sentieri
Scorre dove Sosia, Semira urtaro,
E a'rovesciati fanti e cavalieri
Rende piu della vita il morir caro;
Sotto l'aste le spade, e sotto i sieri
Mostri sossopra mille e mille andaro,
E mentre il suror par che piu divampi,
Applaude il ciel fra i nembi i tuoni e i lampi.

Fra i nembi i lampi l'acque i venti e i tuoni I fianchi di Corniola un terremoto Scuote, e rombando fembra che sprigioni Ed apra il suolo ogn'antro imo ed ignoto; Fa il timor che svenuto s'abbandoni Minòs sul regio letto ù corre a nuoto; Palla che la città presa già mira, Omai dassi per vinta, e si ritira.

Ma per celare ai Numi ed al Motore
La sua vergogna, chiudesi l'elmetto,
E del ciel sra l'altisono fragore
Ad intanarsi va nel proprio tetto;
Giuno sra l'ira il duolo ed il rossore
Trovandosi arrestata a suo dispetto,
Come pur, brameria, suggir non puote,
E il messer, faccia e petto si percuote.

Venere di speranza e di contento

Nel delizioso mar s'immerge e sguazza,

E del trionso suo vede il momento

Giunto, per cui la sua rivale impazza;

Ma poiche Giove la tempesta e'l vento,

Nel tempo che Semira atterra e animazza,

A dissipare in cielo or si dispone,

La lieta Citerea sta in attenzione.

Allor che'l temporal vedrà calmarfe,
L'amoroso pianeta balenare
Far vuole, onde Semira rassrenarse
Dee, nè potrà piu i Becchi massacrare;
Omai Giove vedendo nelle sparse
Cornigere falangi consumare
L'alto decreto del dessino austero,
Dilegua il temporal sonante e nero.

I folgori deposti, egli sen passa
Del sermo olimpo sull'etereo soglio,
U' giunto, i morti non scassati scassa
Dal penzolante suo disciolto soglio;
Cessa la poggia, ed Aquilon con bassa
Fronte a dispetto del suo siero orgoglio
Sibilando ostre il piede alla catena
Nell'antro ov' Eolo lo imprigiona e affrena.

678.

Disgombrate le nubi, luminosa
Appar dell'auree stelle la famiglia;
Tace l'aria sconvolta, e alquanto posa
La natura tergendosi le ciglia,
In questo ai lumi della bellicosa
Semira di viril scempio vermiglia,
Brilla l'astro di Venere, e tal vista
Fa che dal macellare ella desista.

Di quanto nella mistica visione Vide e ascoltò dormendo, or si rammenta; Il noto segno ch'arrestarsi impone All'esercito, fa ch'alto si senta; Quantunque di cio ignori la cagione, Ubbidisce ogni schiera, e ascolta intenta; Cartismandua ritien l'orrida Arpia, E l'Ippogrifa sua ferma Sosia.

Alla Chimera Fredegonda il piede Arresta, e Circe altrove ed Agrippina Tanto l'una che l'altra a forza cede, Ancor non sazle di carnificina: Ponzia all'istante raffrenar si vede Il becchicida sdegno, e ove ruina Spargon le due Giovanne e Clitennestra, Questa e quelle non piu ruotan la destra.

Ritennero Bolena e Bianca al paro I lor ferri grondanti, ed all'esempio Delle Generalesse si calmaro Le squadre tutte, e termind lo scempio: La vendetta e la morte s'intanaro, E con esse abimossi il furor empio; Ma la rapina carica di prede E' la men pronta a ritirare il piede. 682.

L'alba frattanto era già sorta e desta, E mentre il cielo limpido colora, La risplendente ruggiadosa vesta Scuote, e versa perlette in grembo a Flora; Colla rosata sferza in quella e in questa Parte fuga le stelle, allor che indora Febo nascente le superbe fronti Dell'alte torri e de'nebbiosi monti.

Del pianeta supremo il conduttore
La misera scoprì tragica scena,
Che desta compassion lutto ed orrore
Insieme misto di spavento e pena;
La notturna vendetta e'l reo surore
Di sangue e di cadaveri ripiena
Avean Corniola, dove in ogni parte
I trosei del suo sdegno inalzò Marte.

Le schiere semivive sull'estinte
Ammontate giaceano informi e pesse,
E fra cervella e visceri indistinte
Stavan de'Condottier le tronche tesse;
Co'bracci alzati le falangi vinte
Chiedon che'l ferro micidial s'arreste,
E molte per le vie van suggitive
D'ogni soccorso e d'ogni speme prive.

Cader non fè giammai nevi cotante
Sull'alpi il, verno dal gelato seno,
Nè sparse nell'autunno austro spirante
Di foglie in sì gran copia unqua il terreno,
Quanti guerrier stessi ed uccissi, e quante
Sparse falangi in la città giacèno;
Le vie son siumi, che di membra morte
Gonsie e di sangue sboccan dalle porte.
686.

Ubbidiente a Vener la Regina,
Impon ch'a' vinti il vincitor perdoni;
Ma fa ch'ogni coorte femminina
I primi Duci arresti ed imprigioni;
Siccome in carro trionsal destina
Comparir sra i piu celebri Campioni
Al suo temuto pie domi ed oppressi,
Qua e la vengono tutti in lacci messi.

Forz'è che'l gran Pompeo con Antonino,

E Filippo il Macedone Sovrano
Con altri molti cedano al destino,
E alle catene porgano la mano;
Mecenate e Lucullo a capo chino,
Errico quarto, Pericle, Trajano,
Ferone, Arrigo ottavo, e Macometto
Con mille e mille ognun fra i lacci è stretto.

688.

Mentre per la città scorre l'Armata,
E ognun dassi per vinto, e i serri accetta,
Dalle Siriache Arciere circondata
Ver la reggia Semira i passi affretta;
Quando nel piazzon vasto ella è arrivata,
Prosteso il popolaccio, la berretta
Cavasi, e grida poi: Viva Semira;
Ella grave si piega, e i lumi gira.
680.

Intanto sulle torri e su i bastioni
In preda dell'auretta mattutina
I disciolti mulièbri gonfaloni
Fur satti inalberar dalla Regina;
I cavalier Cornuti ed i pedoni
Cedettero alla truppa semminina
Tutti i Corpi di Guardia ed ogni posto,
Di cui le donne impadroniansi tosto.

Ma qual mai prigioniero si conduce
Da fredegonda carco di ritorte?
E'Ulisse quel si bravo invitto duce
Che ha tanto oprato pel timor di morte;
Quando comparve la diurna luce,
In mezzo ad una semminil coorte
Ei meschiossi coll'abito suo sinto,
Non supponendo d'essere distinto.

L'acqua col vento che tanto infuriò,
Le penne, fra di cui le Corna ascose,
In parte svelse, inumidì, troncò,
Onde il suo ciusso piu non si nascose;
Fredegonda che 'l vide, l'arrestò;
Egli poiche i ginocchi in terra pose,
Pietà implorando, ad alta voce disse:
Rispettatemi; io sono il grande Ulisse.

Fredegonda che ben sapeva quanto
A Semira premesse un tal prigione
Che contro il sesso imperverso cotanto
Rispondendo di Flavia all'orazione,
Grave di lacci er sel traeva accanto,
E cosi incatenato ella dispone
Di presentarlo alla Regina, a qui
Grato sarà l'aver vivo colui.

Scesa dalla Grifona, era falita
Semiramide in questo sulle scale
Del gran palazzo dalla sua seguita
Siriaca Guardia squadronata in ale;
Custodi e cortigiani in sbigottita,
Fronte co' paggi gettansi al reale
Suo piede, ed ella dal cimiero aperto.
Osserva chi sara polledro esperto.

Lo svenuto Minosse al scarpiccio,
Di tante scarpe e di tanti stivali,
E di voci cotante al sussimi marziali,
In se tornato, dalle piume uscio,
E colle brache abbasso, da' mortali
Spaventi cinto, stava colla destra
Per aprire un'altissima finestra.

Ma sentendo gran gente avvicinarse,
Volge la testa, e mira la guerriera
Assira donna sira tante comparse
Femmine armate in un vezzosa e siera;
Vuol subito Minosse ritirarse,
Ma grida la Regina in voce altera:
Mi conosci? Ed il Re pria la sbirciò,
E poi rispose: lustrissima no.

696.

Tost'ella a lui replica, e dice: io sono Semira tua Sovrana. In ginocchioni Vuol ei gettarsi di tai detti al suono Senz'avvedersi ch'à bassi i calzoni; Pietà (grida Minòs) pietà, perdono. Cr ch'io vedo i tuoi sondi poco buoni (L'Assira ripigliò) di mia clemenza Degno ti sa la tua sloscia impotenza.

Il Re nella forpresa e nel timore
Fetidamente ecco da basso tuona,
E ad un tempo col tuono il lercio umore
Dalla forata parte egli sprigiona;
La Regina ossendendo il reo vapore,
Riserra l'elmo, e 'l naso v'imprigiona,
E a una Siriaca impon, che sece in vita
La balia, di pulirlo, e su servita.

Dal regio letto tosto un lenzuol prende,
Ed una sedia; poscia il Re sparuto
Su de' propri ginocchi ella distende
Qual bambolin di fresco al di venuto,
Le bipartite mele, e quanto pende
Terge, e vi getta ad or ad or lo sputo;
Mentre il Sovran fregato è dalla tela,
Nel suo caso satal sospira, e bela.

Ripulito che fu, la donna istessa
Tirolli su i braconi, e sull'istante
Li venne al collo una catena messa,
Una alle mani, una alle regie piante;
Porre si lascia i ferri con dimessa
Timida faccia il misero Regnante;
L'elmo Semira si rialza, e dice:
Questa reggia è di me tua vincitrice.

700.

Io tutta ve la cedo senza sitto,
Minos risponde; in questo vien condotto
Ulisse il prode capitano invitto
Tutto ancor fracassato per di sotto;
Ben li si legge sopra il volto afflitto
Del cor la tema, e vero galeotto
Macchinator d'insidie, inganni e frodi
Con scroscio strascica seco i suoi nodi.

701.

Nel presentarlo alla Regina, disse
Fredegonda così: se tu mi chiedi
Costui chi sia, egli è quel surbo Ulisse...
Ulisse? ella gridò pestando i piedi;
Nel tempo istesso in lui le luci affisse,
E a dir seguì: sellon, conosci e vedi
Semiramide in me; non obliai
I tuoi sprezzi ... Eccellenza allor burlai.

Scioglie una macchiavella rifatina
L'Itaco sì dicendo, e poi rivolto
Grida a Minosse: adora una Regina,
Com' io l'adoro in rispettoso volto;
Prevedendo del regno la rovina,
Io mille volte a te diedi di stolto
Quando il Cornuto esercito si mosse
Per contrastare alle seminee posse.

Qual

Qual Sagrestano, il sempiterno Ammone
Per il trionfo tuo, gran donna Assira,
Pregai con umilissima orazione
Disteso innanzi alla sacrata pira;
Come Ministro, presso a un tal minchione
Stolidissimo Re, che sol di mira
Prende, e fracassa il tasanario altrui,
Avverso sempre a questa guerra io sui.

La Regina (io diceva) è una potente
Donna bellicosissima; cedete
Cedete all'armi sue... Signora, mente
(Lo interrompe Minòs); non li credete.
Cui l'Itaco: mi date apertamente
Una mentita? sossimo, perche siete
Dinanzi a quella Principessa armata
Di gloria immensa porta spalancata.

Altrimenti saprei farvi pentire

Di tanta offesa. Giuro ch'è un mendace
(Minòs ripiglia); quanto sare e dire
Seppe contro di voi vile ed audace,
Racconterò, se mi volete udire,
E se pur di parlar sarò capace...
Qui Ulisse urlò: vi prego in ginocchione,
Lasciate ch'gli affibbi un mascellone.

Semiramide un piede irata mosse,

Ed un calcio li diè senza dir motto;

Ahi! ahi! (l'Itaco disse) già Minosse

Prima di voi, Regina, me l'ha rotto;

Bieca l'Assira in questo il capo scosse

Contro Ulisse, e parlo: so quanto dotto

Nell'opre vili, e nel mentir tu sei,

Ma Semira qual dee punisce i rei.

A vista sia guardato il temerario
In orrida prigione, ed ivi aspetti
Quant'ei si meritò; nel necessario
Minos si chiuda, e ognuno lo rispetti;
Tosto in carcer su tratto il reo salsario,
Ed il Sovrano è forza che si affretti
Nello stanzino ove a' bisogni sui
Sta un trono aperto comodo per lui.

Del palazzo real possessio intanto
Prende l'Assira, u si riposa e spoglia
La serrea veste, e cinge un ricco manto
Come Sovrana della regia soglia;
Tutte le Generale ad essa acc nto
Vennero; il suo piacer sa che le accoglia
Con assabile aspetto, e in dolci modi
Dispensa a tutti onori grazie e lodi.

Indi come prudente ed avveduta,
Quant'è d'uopo dispone, onde sicura
Sia la conquista, e la nazion Cornuta
Non scuota il giogo nell'età sutura;
Già ovunque per Regina la saluta
Il popolo che affoliasi alle mura
Del gran palazzo, ed ella ogni tantino
Sul balcone s'affaccia, e sa un inchino.

Tiene un Configlio accio resti fissato

E come e quando debbansi riunire

E spose e sposi, e da lei pubblicato
Sarà quanto su cio vuol stabilire.

Ella non meno ogni ordine ha già dato.
Onde con pompa massima eseguire
Il bel trionso su d'un carro ascesa,
Per coronar così la grande impresa.

Quai fra i Cornuti eroi tratti faranno
In trofeo, Semiramide già noma,
E pur nomina quei che non dovranno
Far umil mostra colla bassa chioma;
Antonino ed Aurelio non andranno
Fra i vinti, perche il Sesso amaro in Roma,
E perche compiacenti al par che invitti
Gli eresser tempi, e fer de faggi editti.

Semira resto stupida allorquando.
Seppe che Giulio Cesar non morì,
Ei che seco a tenzon scese col brando,
E che dal mal caduco si colpì;
Torre ai lacci l'Eroe chiaro e ammirando,
Come le impose Vener, stabilì,
Anzi il valor sapendo del Campione,
Vuol crearlo real primo stallone.

Mentre di Semiramide il trofeo
Preparafi, dispor vuol Giove ancora
Quel di Ciprigna, onde il talento rea
Punir di Giuno di lui vacca e suora;
Un abito vilissimo le seo
Portar dall'ere, che servono ognora
Vigili, sottoposte, ubbidienti
Del sovran Nume i rispettati accenti.

L'abito ch'a Giunon mandò il Tonanto,
Era di canovaccio, ma ben grosso;
Suo malgrado dovette l'arrogante
Spogliare il proprio, e metterselo indosso;
L'Ore dopo di cio, dierro e d'avante
Le rasero i capelli fino all'osso,
E al tergo per voler del Dio Sovrano,
Le avvinser poscia l'una e l'altra mano.
Y 2

Strilla Giunon, ma lo strillar non vale,
Intanto per Mercurio a Citerea
Saper sece il Rettor sommo e immortale,
Che tutta in gala porsi ella dovea;
S'immagini ciascun con quanta e quale
Cura adornossi l'amorosa Dea,
Che da Mercurio stesso avvisat'era
Di non movere il pie dalla sua ssera.
716.

A Minerva non vuol dare il Motore
Alcun gastigo, poiche assai la mira
Dall'assanno punita e dal rossore
Per cui nascosta in casa sua sospira;
Essendo ogni superno abitatore
Stato avvertito di quanto desira
Il sommo Dio, ciascun postosi in gala
Lo attendea dell'Olimpo in aurea sala.

Il partito di Giuno (come avviene Ne'casi avversi di crudel fortuna)
Adesso a quel di Venere s'attiene
E per colei non ha premura alcuna;
Misto cogli altri Numi or se ne viene,
E in abito ssarzoso ei pur s'aduna
Ove il Coro immortal lieto in sembiante
In piedi attende il Regnator tonante.

Condotta ecco Giunone è all'improvviso
Dall'Ore nel suo misero equipaggio
Nell'ampia sala, ù tosto echeggia il riso,
Che suonar sa tutto il divin palaggio;
Giuno or s'insiamma, or si scolora in viso
De'Numi esposta all'ingiurioso oltraggio;
Ma a chi offese sacrilega il superno
Motor, dovuto è tanto insulto e scherno.

Nella fala il Tonante comparifce,

E ognun s'allarga, e umile si prosterna;
In un abito, ch'è di mille strisce
Solari, abbaglia la region superna;
Tanto di piu Giunone scomparisce
Al folgorar di sua grandezza eterna,
Colei sembrando in mezzo al firmamento
Appo l'astro maggiore un carbon spento.

720.

Senza guardarla il Dio tai brevi sensi
Intorno al chiaro olimpo suonar seo:
Da Venere si vada, e qual conviensi
La complimenti ognun nel suo troseo.
Momo che pure nel salon trattiensi,
Dice: Signor, sarò da cicisbeo
A Madama Giunon, regina su;
Non son forse un amabile monsu?

72 I.

Ei s'era posto in mezzo agl'immortali
Un vestito nel mille e due già usato,
Ch'avea i bottoni a tante mele uguali
Con due larghe pistagne di broccato;
Scarpe spuntate, e sibbiettine ovali
Portava, e un perruccon tutto annodato;
I manichini suoi ne sacean tre,
Con gran crovatta, e calze a barullè.

722.

Monsu Momo servitela (ghignando Rispose Giove). Umiliata e mesta Sospira sol Giunon di quando in quando, Nè d'alzar osa la rapata testa; Ma già Momo in un guanto imprigionando La destra mano, a ganzar lei s'appresta; Indi nella sinistra egli si pone Il quacquero cappello ed il bastone.

Pettoruto si move, e co'pie in suora
Alla Pronuba innanzi si presenta,
Dicendo: la sua mano, o mia signora
Mi porga, che di me sarà contenta.
Se di risate l'immortal dimora
Tutta all'intorno rimbombar si senta,
Sel siguri ciascuno or ch'ella tiene
Legate le due braccia sulle schiene.

Momo segue: poiche da voi madama
La mia candida mano non si accetta,
E di servirvi in me eresce la brama,
Vi compiacete prendermi a braccetta;
E' al contrario la cosa; ma una dama
Di sar spesso all'opposto si diletta,
E tanto piu che qual uomo non nescio
So che ganzar vi sate anco al rovescio.

725.
Sì detto, nel di lei braccio legato
Il suo diritto Momo caccia e- infila;
Ma s'è già verso Venere inviato
Giove, ed ogn' Immortal dietro a lui sfila;
Mentre all' ottava sfera accompagnato
Da' Numi in lunga e tortuosa fila
Ei se ne passa, dolce mia figliola,
Diletta Musa, seguimi in Corniola.

Il Cornuto Senato presto presto,
Quantunque privo affatto di coraggio,
In toga e in perruccone era omai lesto,
Onde prestare alla Sovrana omaggio;
Pubblico di Catone il fin sunesto
Essendo, che da Pluto seo passaggio,
Sulpizio Ruso savio ed eloquente (56)
Era fra i Senatori il Presidente.

In mezzo a Padri, com'è già palese,
Contavasi Vejento (57), e Labeone
Che Vestilia sposò, dama cortese
Del bordel nata coll'inclinazione;
Sabin che aguzzo da Giulio si rese,
Vi si vedeva insieme con Macrone,
Ch'onde ottener de'titoli d'onore
Fè il mezzano a Tiberio Imperatore.
728.

V'era Crispino nobile Romano
Di Sabina Poppea sposo assai noto,
Al par di Menelao becco e baggiano,
E al par di lui di capo pieno e vuoto;
V'era Pison (58), che su dall'inumano
Caligola infiorato, e qui non noto
Gli altri, da cui venia composto adesso
Il savio e rispettabile Congresso.

Ma in altre foglie un altro rispettabile
Senato or adunavasi, il di cui
Presidente era Galba, quell'affabile
Becco sì lieto per i Corni sui;
Il volontario l'ilare il trattabile
Virile armento, tutto insiem con lui
Qual scelto sior del popolo Cornuto
A Semira vuol rendere tributo.

Vinceslao con il principe Barguero,
E'l Cassigliano Re, nomato Errico,
Con Sisenna, Griton, Ticinio, Vero,
E Aulio Felice de' regali amico,
Cressonte che amo tanto il suo cimiero
Con Lamy, che nel tempo meno antico
Visse, e del pari Liberale e Artillo,
Stavan con Galba, ognun ridente e arzillo.

Mill' altri, ch'io non nomino, con questi
Uniti, eran baccanti di piacere,
E tutti si vedean disposti e lesti
Ond'accettar l'utile lor mogliere;
Con i sensi co'moti e con i gesti
Si sacevano in pubblico vedere
Cantar inni di gioja, e ne'lor tetti
Pulir le stanze, e spiumacciare i letti.

732.

Molti per prevenire i concorrenti,
Una cedola agli usci avean confitta,
Su cui leggeasi a gran cisre patenti:
A BUON MERCATO QUI SI SUBAFITTA;
Galba di tanti placidi e contenti
Volontari caproni, a testa ritta
Destinato è a condur la processione,
E a Semira far dee l'allocuzione.

**73**3•

Mentre fra loro concertando stanno
Se piu questo o piu quel cerimoniale
Sia conveniente, dall'Assira vanno
A radunarsi le sue Generale;
Fuori della Regina, anche tutt'hanno
Addosso il proprio abito lor marziale;
Circe non v'era, or che in un batter d'occhi
Preparar sa per il trionso i cocchi.

Bolena, Ponzia ed Agrippina andaro
Ad arrestare in casa o pe'sentieri
Con molte truppe, che le accompagnaro,
I primi fra i Cornuti condottieri;
Poiche tutti di nodi li gravaro,
Onde sommessi stavano i piu alteri,
Li condussero al gran tetto reale,
U'si aduna la pompa trionsale.

Mentre Semira ebbe disposto quanto
D' uopo sacea per riunire i letti,
Ed a quello provvisto che fottanto
Oprar si dee cogli uomini soggetti,
Qual donna che ab antiquo ottenne il vanto
Infra i legislatori piu persetti,
Distese editti, e formò leggi nove,
Ma il Senato ver lei si avanza, e move.

La Regina avvisata che il Cornuto
Consesso viene a farle omaggio, siede
Sul trono ù pria Minosse avea seduto,
E' intorno stan le Generale in piede;
Sulpizio Ruso in volto sostenuto,
Presidente de Padri, entrar si vede,
Dietro di cui fra i spessi batticori
Sen vengono i togati Senatori.

Fatta Sulpizio una gran riverenza,
Tutti i Padri lo immitano; la bocca
Apre poscia, ma per la sua temenza
Incominciar non sa la filastrocca;
Con grave ed insiem nobile presenza
Vive occhiate da suoi be lumi scocca
L'Assira su di lui, che la cervice
Abbassando di novo, alsin sì dice.
738.

Invitta, eccelsa ed inclita Regnante
Al cui valor ciascun si prostra e cede,
Il Cornuto Senato a te davante
Qui adesso giura e vassallaggio e sede;
Tu che in due mondi hai dome e oppresse tante
Nazioni e re, che tributari al piede
Vennero ad adorar la tua potenza,
Usa non il rigor, ma la clemenza.

Vassalli siamo; e quai vassalli, il nostro

Vivere è in tuo poter, puo la tua mano
De' Senatori ch' o t' osfro e ti mostro,

Troncar la vita; ha un tal dritto il Sovrano;
Ma oh come in trono ei piu fra l'oro e l'ostro
Risplende s'egli ha in petto un core umano,
Un cor che dalla sua possanza cinto

Risparmia il sangue, e dà il perdono al vinto!

Tado.

La difesa non su giammai delitto;
Il cielo l'autorizza e la natura,
E un popolo ch'alsin vada sconsitto,
Reo non è già per sì fatal sciagura;
Or ch'è il regno viril sommesso e vitto,
Nella vittrice ei spera e s'assicura,
E mentre in giurar se chiede il perdono,
Colla pietà trovi la grazia in trono.

Io scordato non ho (l'Assira disse)
Con quai scherni vilissimi e insolenti
L'Ambasciata accoglieste, e ben d'Ulisse
Ho in mente impressi i t metari accenti;
Ditemi se un tal sprezzo unqua prescrisse
L'antichissimo dritto delle genti,
E di qual pena mai degno si rende
Chi l'instrange il conculca e vilipende?

Da quella ch'io già fui, dovevi apprendere
Qual sdegnata coll'armi in man farei;
Chi orgogliofo schernir mi seppe e offendere,
Sempre cadere umiliato io sei;
Che l'assalto debbasi disendere,
Nol nego, è giusto; ma con modi rei
Chi l'aggressore ad affrontare aspira,
Pietà non merta, ma vendetta ed ira.

Pur Semira, Sovrana, e vincitrice.

Dar vuol di fua clemenza illustri prove,
Ne a vendicar Semira ambasciatrice (59)
Di giustizia la spada or stringe e move;
Il viril sangue assai vi mostra e dice
(Che dagli estinti ancor trabocca e piove)
Qual sia sdegnata, e offesa, e quello basti
Per vendicar Semira che oltraggiassi.

Or che il ferro depose, in lei risplenda
La pietà la clemenza; ma se ardite
D'opporvi al suo voler, la man tremenda
Pronta è di novo al sangue alle serite;
Di vostra sommission sate che intenda
Piu certi segni, e se umili v'unite
A ciecamente venerare il Sesso,
Di mia clemenza io vi assicuro adesso.

Comandate imponete (il Presidente Ruso rispose); tutti pronti siamo A venerarvi, e con ubbidiente Penna al vostro voler ci soscriviamo; Ma ch'io m'alzi all'olimpo di repente E' necessario, e i Senator lasciamo Or che'l Dio colla sua celeste schiera Avanzò il pie dentro l'ottava ssera.

Venere che da Giove su istruita
Col mezzo di Mercurio, come dee
Contenersi, non è dal tetto uscita,
Onde ricever tanti Numi e Dee;
In gala pomposissima vestita,
Per secondar del sommo Dio l'idee
Ch'esaltata la vuole, accio Giunone
Si punisca; sta dunque in attenzione.

Sopra un'eburnea sedia con tranquilla
Ilare saccia assisa, a lei corteggio
Fan le Grazie, che in tenera pupilla
Ciascuna preme di rubino un seggio;
Come fra i minor astri in cielo brilla
Cintia, raggiar così Venere io veggio,
Che di soavi esalazioni grate
Imbalsama le aurette innamorate.

748.

Gli Amorini e i Piaceri spulizziti

A zicche zacche vedonsi schierati
Con unisormi serici vestiti
Di bianco raso a bei color miniati;
Dall'iride celeste coloriti
Tengon sul tergo i vanni lor spiegati,
E nella destra stringono odorose
Ghirlande inteste sol di mirti e rose.

749.

Appena Giove i passi suoi divini
Di Citerea nel vago tetto avanza,
Intrecciano i Piaceri e gli Amorini
Una voluttuosa amabil danza;
D'amaranti una pioggia e gelsomini
In questo scende ad insiorar la stanza;
Ciprigna sorge, e rispettosa move
Il pie, facendo un doppio inchino a Giove.

Il Dio l'abbraccia, ond'è che ognun desiri D'essere in lui; frattanto l'agil stuolo De garzoncelli in regolati giri Intorno balla al Regnator del Polo; Ora sa che in un gruppo si rimiri, Tutto raccolto; or l'insiorato suolo Occupa in larghe sile, e le ghirlande A un tempo move, o se si chiude o spande.

Terminata la danza, il Nume vuole
Che Ciprigna s'accomodi; ella siede
Sopra lo scanno ove adagiar lo suole,
Ma non permette che'l Dio resti in piede;
Facto un cenno alle Grazie, par che vole
E questa e questa; subito si vede
Comparire un sedia d'adamante,
Ch'al tergo la presentan del Tonante.

Poiche s'affife, sciolse in guisa tale
L'alta sua voce il Nume onnipotente
Rivolto a tutto il popolo immortale
Che stava indietro muto, e riverente;
Tra la solla s'asconde alla rivale
Giuno avvolta nell'abito pezzente,
Ma Citerea d'ottima vista, già
Fra'l concorso divin scoperta l'ha.

Numi (Giove sì disse) onori ognuno
Venere bella in sen di sua vittoria,
E avanzandovi tutti ad uno ad uno,
Fatele omaggio, e n'abbia onore e gloria;
Nel prostrarvi, così direte, e niuno
Se ne scordi, ma'l tenga alla memoria:
Io del vostro trionso mi consolo,
E godo che Giunon crepi di duolo.

Un dopo l'altro giusta i gradi loro
I Celesti si vennero a prostrare
A Ciprigna, ed ognun del sacro Coro
Ripeteva il prescritto intercalare;
Qual rossor n'abbia ed intimo martoro
Giuno, chi sel potria non figurare?
A far la cerimonia ella s'aspetta
Con Momo, che le sta sempre a braccetta.

Ognun l'osserva, e ognun curioso attende
Che col vecchio s'opprossimi; ma quella
Non ancora si move, e incerta pende,
Mentre arrossisce, sinania e si martella;
Intollerante Momo te la prende
Per un braccio, ed a lei cosi savella:
Madama, tocca a noi; seguite il ganzo
Or che vi servo, e a sar l'inchin m'avanzo.

Mentre astretta è a seguir Momo la rea,
Ridono i Numi col Motor del polo;
Urla il vecchio prostrato a Citerea:
Io del vostro trionso mi consolo;
La Pronuba in sbirciar poi soggiungea:
E godo che Giunon crepi di duolo;
Dopo che s'è di novo genusiesto,
Aspetta che colci saccia lo stesso.

Ma la Pronuba ritta e ferma, i lumi
Tien fissi a terra; Venere la guarda,
E non meno l'osservan tutti i Numi
Or ch'a prestare omaggio ella ritarda;
Agli ostinati audaci suoi costumi
Fida sempre, d'opporsi al Dio s'azzarda,
E ancor che in tale umiliante aspetto.
Non cela quel suror che cova in petto.

Vedendo ch'ella sia'l rossore e l'ira
Piegar non vuole a Citerea la testa,
Giove le dicez inchinati, e la mira
Con occhio torvo; e quella ferma resta;
Inchinati, il Dio replica; più spira
Rabbia Giuno, e a ubbidire non si appresta;
Sul capo raso a Momo il pensier venne
Di darle un pugno, ma poi si ritenne.

Del Nume ad onta or ch' ostinata e ritta
D'inchinarsi ricusa a Citerea,
Un calcio ei vibra colla gamba dritta
Nel prossimo messere della Dea;
Ma la gamba restatali consitta,
Giove ritirar suori non potea;
Storzasi quanto puo toria dal centro;
La leva, ma la scarpa riman dentro.

Momo ch'è di ganzar nell'esercizio
Vigile e pronto, ond'obbligar la dama,
La scarpa le vuol torre dal servizio,
E intana il braccio dietro di madama;
Ma il braccio sprosondato a precipizio,
Nel gran vuoto si perde, egli che brama
Di non rimaner privo della mano,
Tira, e ritira poi, ma tira invano.

A una tal scena, che poco decoro
Faceva al confinente postergale
Della Pronuba Dea, de Numi il Coro
Ride, e non ride men l'Ente immortale;
La bella Citerea ghigna con loro;
E chi potuto avrebbe ad un cotale
Caso non smascellarsi? si rincula
Giuno scalciando assai piu d'una mula.

Momo che racquistar vuol l'intanato
Braccio, lo scuore e frulla, ma non viene;
In chioccio suono alsin grida sdegnato:
Ecco cio che talora ai ganzi avviene.
Giove ad Apollo Nume addottrinato
(Cui riparare a casi tai conviene)
Un cenno sa; tosto comprese quello,
E si disciole il dottoral mantello.

Indi sopra di Momo e di Giunone
Gettatolo, gli avvolse, e li coprio;
Ercole che di spalle così buone
Fornito su sopra d'ogn'altro Dio,
Aggruppa il serrajol, poi se lo pone
Su i vasti omeri, e suori se n'uscio;
Apollo il segue, è qual medico dotto
Cura in casa si prese del fagotto.

Giove dopo finite le risate,
Cosi parlò, ma pria si ricompose:
Da quella Diva rea tutti imparate
Com'io confondo l'anime orgogliose;
Chi osa oltraggiar la mia divinitate
Con visi scherni ed opere ingiuriose,
In lei si specchi, e apprenda; innanzi a me
Tremi dunque l'orgoglio; e s'alza in pie.

Ancorche il Nume abbia una scarpa sola,
Non vi bada, e di cio poco li preme;
Con Citerea, ch'è sorta, ei si consola
Un'altra volta, e'l bel manin le preme;
Le parla della presa di Corniola,
Di Semira il valor lodando insieme;
Gli altri Dei, che le vengono d'appresso,
Fra i plausi, e i mi rallegro san lo stesso.

E' forza abbandonar l'eteree sfere
Per gire dell'Assira innanzi al trono,
U' cinta dalle Generale altere
Concesse a'Padri un general perdono;
iMa Ulisse ch'ella fece ritenere,
Non otterrà della su grazia il dono,
A lui mandato avendo un certo Ovinio (60),
Del qual fanno menzion Tacito e Plinio.

Per compagna nel letto egli ebbe Galla,
Su di cui fea talor montar Pisone,
Che nella dolce ed amorosa stalla
Si distinse nell'arte di Montone;
Ovinio era un di quei che mai non falla
Nell'eseguire certa operazione,
Che amputando col babbo la famiglia
Toglie la barba, e la voce assortiglia.

Ulisse nella earcere pensando

A tante sue moltiplici vicende,
Ond'or scansò il capestro, ed ora il brando,
Cerca di farsi cor, nè se la prende;
Ei si stupisce sol di quando in quando
Di Pallade, che'l suo sangue disende,
Che non sia piu comparsa, e che spedita
Non gli abbia la civetta savorita.

Too che con due giovani apprendisti.
Ovinio passa, e già son tutti lesti.
A farli per di sotto il repulisti;
Ulisse squadra quello, e osserva questi;
Mentre vuol dimandare, a che venisti?
Gli esecutori risoluti e presti.
Slacciati gli hanno i bracaloni. Achei,
E Ovinio acciusto Prospero e i fratei.

Come? come? che fate? olà; rispetto
(Ulisse grida); son prete, e Sovrano,
E del Monarca son ministro eletto;
Che se non basta cio, son capitano;
Così gridando, resta netto netto
Qual eunuco colà del gran Sultano;
A un caso sì satal chi puo resista;
Ulisse sviene, e grida: ahi colpo! abi vista!

A tenore dell'ordin ricevuto
Ovinio abile in squarci cosi bei
Medicò la ferita allo svenuto,
Che sia d'esempio a'persidi e agli Atèi;
Indi il reciso Prospero barbuto,
E i sserici adjacenti zebedei
Ornò graziosamente per di suori
Con serici siocchetti a piu colori!
772.

Cio fatto, l'un cogli altri ad un rosato Largo nastro incappiati glie l'avvinse Alla gola, di lei ben degno ornato, Di lei che in le menzogne si distinse; Ma di Semira ritorniamo a lato Ora che Galba a presentar s'accinse Innanzi al soglio di sua maestà De' Volontari la Comunità.

Precede il Becco placido e panciuto
I foci tranquillisimi e contenti,
Che insieme concertarono il saluto
Cogli umili ossequiosi complimenti;
A pie del trono quando su venuto
Galba, un sonoro ghigno su i ridenti
Labbri disciosse, e tosto la brigata
Fè pure una grandissima risata.

Dopo della risata, in ginocchioni
Galba gettossi, e a un tempo il suoi baciò;
Con lui si genussessero i montoni,
Ed il lor bacio pur sul pian suonò;
Alzate egli se ciussa, i suoi morioni
Ad un tempo lo stuolo sollevò;
Al basso Galba la Regina guarda,
Ed al basso a guardarla ognun non tarda.

Ecco (cominciò Galba) ecco, o palpabile Sovrana nostra, il fior de' galantuomini, Razza indulgente, placida, sociabile, E nata solo per il ben degli uomini; Questa sì eccelsa razza innumerabile E' vano alma Regina, ch' io vi nomini; Volgete gli occhi, che non son d'isterica, E vi parli di lei la mappa sferica.

776.

Le sue lodi risuonan ne' Senati,

I suoi plausi rimbomban nelle Corti,

E i di lei fregi vedonsi inalzati

De' palagi su i nobili antiporti;

Splendon le glorie sue fra i gallonati

A nova vita alteramente sorti,

E s'ergono i di lei piu chiari fasti

Fra le zappe sra i remi i lacci e i basti.

777.

Da lei si generò silosossa,
Ma la silosossa comoda e sana,
Che 'l proprio vuol ch'altrui si ceda e dia
In benesizio della specie umana;
Figlia è di lei non men la monarchia
Di cui su rivestita la sottana,
E da lei sorse negli altrui terreni
L'utile tanto communion de'beni.

778.

Sotto auspici sì grandi e riveriti
Certi noi siam di vostra grazia reggia,
E d'essere carissimi e graditi
A chi la maschia sommissione preggia;
Ubbidienti e sudditi mariti
Sarà d'ognun la casa quella reggia
U' potranno le mogli in modi scaltri
Trattar lo scettro nostro, e quel degli altri.

Noi vi giuriamo con veraci accenti
D'effer umili Becchi, non è vero?
Sì padrona, farem Becchi contenti,
E fommessi (ripose il Corpo intero).
E Galba: non sia mai che si lamenti
Un di noi per un furto forestiero,
O per qualche novello aguzzo ramo;
Amici, non è ver? Tanto giuriamo.

In ogni circostanza in ogni caso
(Segue Galba) la nostra società
Promette di lascrarsi per il naso
Condurre dalla sua sertil metà;
In pubblico d'espor promette il vaso
Senza vantare il gius di proprietà,
Ch'all'uom dovizia e onori non procura;
Amici, non è ver? Tanto si giura.

M'è grato (la Regina a parlar prese)
Il zelo vostro, e so che ognor contrari
Furono in campo alle guerriere imprese
I sidi amici Becchi volontari;
Al merito da me sempre si rese
Giustizia esatta, ma que temerari
Che impor la legge al Sesso mio pretendono,
S'umilian da Semira e vilipendono.

Perche da voi l'uomo orgoglioso apprenda
Uddidienza, soggezion, rispetto,
E a venerar l'arbitro Sesso ei prenda,
Cui deve ad onta sua restar soggetto,
Farò che su di voi prodiga splenda
La fortuna benigna, ed in aspetto
Degno del mio savor fra rabbia estrema
L'invidia in saccia a voi struggasi e gema.

Ma venendo lo stuol degli Epuloni
A Giove consacrati a farle omaggio,
Alzaronsi i lictissimi Caproni,
E a' preti lasciar libero il passaggio;
Il Pontesice Claudio, che i pedoni
Già guidò in campo, attivo pronto e saggio,
Colla ritorta mitra fra le penne
E il latoclavio in man, fra i preti or venne.
784.

Ognuno sa che nell'erà rimore,
Con il grado s'unì di Generale
Il tirolo di sommo Sacerdore (61),
Ed anche Giulio Cesare su tale;
Tiberio dunque con ciglia devote
Sotto l'abito suo sacerdotale
Seguito da' ministri del gran Giove,
Piegasi innanzi al trono, e i labbri move.

785.

O Regina invittissima, cui diede
Il Signor degli eserciti la gloria
D'incatenarti al regio soglio e al piede
La fortuna de'regi e la vittoria,
A te cui tutto oggi si prostra e cede,
Onde ne suoneran sama ed istoria
Un giorno insra li stupidi nipoti,
I nostri accetta umili omaggi e voti.
786.

Il Dio che benedì l'eroica spada
Che tu stringesti, sotto il tuo savore
Vuol che protetto e savorito vada
Chi è geloso del suo culto ed onore;
Egli a novi trosei piu larga strada
T'aprirà de'nemici a gran terrore,
Se unir saprai con fren dolce ed austero
Del sacerdozio i dritti e dell'impero.

 $oldsymbol{Z}$  3

Tu non ignori che talor dipende
Da noi la sorte de monarchi, e 'l suono
D' un oracol (che sol da noi s' intende)
Fa spesso i regi vacillar sul trono;
Inutili le Armate ampie e tremende
Senza il savor del Nume eterno sono,
E vani al paro son per chi lo sprezza
Gli attributi del sasto e di grandezza.

Che se l'uman poter dal ciel riceve
I fortunati eventi, o pur gl'infausti,
Un monarca offerir mai sempre deve
Abbondanti e pinguissimi olocausti;
Che se'l prodigar ostie non gli è greve,
In mezzo a'gesti suminosi e fausti
Ognor dalla vittoria preceduto,
De'lauri in sen sorvolerà temuto.

78).

Il zelo nostro e i voti nostri accetta,

E ti sia grato il clero in sacro ammanto,

Che serbar sa la cieca gente abietta

Fedele ai re con un difficil vanto;

Chi benesica noi, chi noi rispetta,

Venerato è dai sudditi altrettanto,

Cui dal timore e dalla religione

Un freno potentissimo si pone.

Della corona e dello scettro, e spesso L'incredulità rea, la tracotanza Videro il lor poter franto e depresso; Volgi dunque la placida sembianza A noi, gran donna, inclito onor del Sesso, E per mia bocca il Padre degli Dei Ti assicura le palme ed i trosei.

La Regina che bene appresa l'arte
Avea del trono, e con un occhio acuto
Distinguere sapeva a parte a parte
La venal devozione, e'l zelo astute,
Nè ignorando qual forza ai re comparte
Il sacro stuolo, ond'ognor su temuto
Chi calca il soglio, ella che ottenne il pregio
Di politica, sciolse il labbro regio.

792.

Con un trasporto di piacere accetto,
Venerabil Pontesice, gli omaggi
Gli auguri e i voti, che in sommesso aspetto
Mi offrite tra i ministri ottimi e saggi;
Quanto ascondete io so nel sacro petto,
Nè sia mai ch'io vi tema, o ch'io v'oltraggi;
Di voi soltanto abbia un timore estremo
Il volgo; io vi rispetto, e non vi temo.

793·

Finito & il regno di Minos; con lui

La superstizion cadde non meno
Col bigottismo sordido, i di cui
Funesti effetti a me son noti appieno;
Ognor di Giove adoratrice io sui,
E lo temei di sua potenza in seno,
Ma sprezzai quei che nel divin servizio
Adopran la menzogna e l'artisizio.

794.

Voglio che 'l facro culto intatto e puro Sia di gloria maggiore all' Ente primo, Nè per dar offie all' are fue, mi curo Render lo stuol de'suoi ministri opimo; Sulla vera pietade il mio sicuro Passo avanzando, il vapor sozzo ed imo Che l'ingordigia esala e'l fordid'ozio, Dissipare vogl' io dal sacerdozio.

Z 4

I di lui sì vantati eccelsi dritti,
Venerabil Pontesice, quai sono
Farò vedervi, e come circoscritti
Esser dovranno al paragon del trono;
Del poter vostro i limiti prescritti,
Il tempio del gran Dio che vibra il tuono
Oltrepassar non denno, in quel sacrato
Circolo augusto il comandar v'è dato.

Quanti bramar potete onori, a piena
Mano fopra di voi versar desio;
Pomposa mostra sull'umana scena
Convien che faccia chi sacrossi a Dio;
Ma fra l'eccelse pompe aurea catena
Che vi affreni e vi stringa il pie vogl'io;
Sicurezza e politica cio insegna
Alla silososia che pensa, e regna.

Ma il lieto suon de' bellici strumenti,
Che d'improvviso alto sentir si seo
Misto agli evviva delle Becche genti,
La di cui solla la gran piazza empieo,
Fu d'annunzio a Semira che i momenti
Giunsero, in cui dovea tratta in troseo
All'intorno spaziar della metropoli
Fra gli eroi soggiogati, e i vinti popoli.
708.

Sorta dal trono la Regina, scende
Accompagnata dalle Generale
E dallo stuol Siriaco, che si stende
A destra e a manca squadronato in ale;
Omaggio rispettoso ognun le rende
Allor che se ne va giu per le scale;
Appena lascia del real palazzo
La soglia, universal su lo schiamazzo.

Gridar s'ascolta, e replicar: la nostra Viva invitta augustissima Regina; A'plausi Semiramide si mostra Grata, e di tanto in tanto un po s'inchina; La compiacenza il bel volto le inostra Or ch'al fulgido cocchio s'avvicina, Intorno a cui dovranno incatenati Seguirla tanti Duci e Re vantati. 800.

Circe che di disporre ebbe la cura La pompa, gli opportuni ordini diè; Sofia fotto la lucida armatura Le Cavaliere in piazza schierar sè; Agrippina ch'avea con gran premura, Accanto a Ponzia ed a Bolena, i pie Incatenati degli eroi, condutti In mezzo del piazzon da lei fur tutti. 801.

Da Cartifmandua e insiem da Fredegonda La bella Semiramide servita Monta sul cocchio trionfal, cui sponda Fa la Siriaca squadra in cerchio unita; Il popolo che offerva, e corre e inonda, Quando l'Assira Donna su salita Sul carro, i viva ancora echeggiar fa, Cui risponde con dolce maestà.

Minòs ch'era finor restato chiuso Nel necessario, cinto da catena Condotto viene pallido, confuso Reggendosi su piedi appena appena; Ei non ardisce sollevare il muso Or che tratto sul carro, dee la schiena Piegare innanzi di Semira, ed ella Sopra vi pon la sua scarpina bella.

Specchiatevi o monarchi; il buon Minosse
Rege potente ed uom d'alto cervello,
Che il mondo seo stupir, che Atene scosse,
E contro gli empi e i rei strinse il slagello,
Dopo che di vigor tutto vuotosse,
Cangiato adesso in umile sgabello,
Fra la vergogna e le sventure estreme
Il pie del vincitor lo calca e preme.

Un po piu fotto a destra, altera siede
Fredegonda, e non meno di Semira,
Tiene sul tergo a Macometto il piede,
Che morde i lacci, e i rai mendaci gira;
Sotto di Cartismandua star si vede
Il Re Inglese Venuzio che sospira;
Ad or ad or scuotendo i ceppi s'ange,
E per lo sdegno ed il rossor sin piange.

805.

Il popolo che pende in attenzione,
Non prevede chi 'l cocchio abbia a tirare,
Non essendo legate al suo timone
Le bestie ch'a lui soglionsi attaccare;
All' improvviso il Becco Agamennone
Con braca, briglia e pettoral compare;
E' Menelao l'altro caval di regno,
Del suo fratel d'un sprezzo tal men degno.
806.

Quando con pettoral con braca e briglia
Fur veduti gli Argolici Sovrani,
Tutto il popol sclamò: bella pariglia!
Ed alto fece strepitar le mani;
Cnde formare un'ottima quadriglia,
Feron Prence crudel degli Egiziani
Con Chereberto Re di Francia viene
Al carro messo, e 'l popol grida: oh bene!

Ma pochi essendo i quattro bei destieri
Per un cocchio si grande e sì pesante,
Arrigo e insiem Clotanio, que'si fieri
Crudi Monarchi, son condotti avante;
Quasi polledri mal domati e alteri
Van masticando il fren torvi in sembiante,
Ma lor malgrado vengon oltre spinti,
E al carro trionsal restano avvinti.

808.

Il cocchiere fol manca, che a cassetta
Montato, guidi i sei cavalli; a un tratto
Fra un vortice di popol che s'affretta
Ad osservare, Ulisse innanzi è tratto;
Cadutali di Becco la barbetta
Or ch'ei persettamente eunuco è satto,
S'avanza assai mortificato e srollo
Con Marco e i due collaterali al collo.
809.

Chi descriver puo mai gl'insulti e i gesti
Del circostante accorso popolaccio?
Quei colla man li fan le Corna, e questi
Spenzolan lungo in suor tanto di braccio;
Chi ammicca i tondi suoi gelidi resti,
E chi 'l badial pendente berlingaccio;
Ulisse tardi alsin si persuase
Che Giove l'ha colpito nella base.

810.

Le manette li sciolgono; ma resta
Co'ceppi a'piedi; fattolo salire
Sulla cassetta, a darli una s'appresta
Le briglie, e una il fruston vienli a offerire;
Che budellata (Ulisse dice) è questa?
Cui Circe: del fruston ti dei servire
Onde sserzar la triplice pariglia,
E per guidarla, in man prendi la briglia.

Ulisse, senza di piu aprir la bocca,
Guarda i cavalli, e conosciuto appena
Fra quelli Agamennòn, la frusta schiocca,
E tutta sente alleggerir sua pena;
Poiche ruotata l'ha, vibrala, e tocca
Sonoramente di colui la schiena;
Scalcia il Greco colpito dalla sserza,
Ma già colla seconda ebbe la terza.

Di tanto in tanto sibilar la frusta
Fa su di Menelao, ma sempre torna
Sopra d'Agamennone, e te l'aggiusta,
Quantunque ei strida, e agiti piedi e Corna;
Pensi ciascun se una tal scena gusta
Il popolo che il cocchio ovunque attorna,
E se abbian coll'Assira un gusto eguale
E sante e cavaliere e Generale.

813.

Una palma ed un lauro verdeggiante
Adombravan Semira, ed ordinate
E fopra e sotto, a tergo a fianchi e avante
Pendean nemiche insegne aste e celate;
Dietro del cocchio trionsal con piante
Da catena servil cinte e gravate,
Regi ed eroi venian di Cornovaglia
Che dalle spose andar vinti in battaglia.

814.

Al fegno strepitoso ch'alto introna,
Movesi il vasto cocchio trionsale;
Ulisse Agamennon non abbandona,
Che pure a far da bessia poco vale;
Sempre sopra di lui la frusta suona
Allor ch'ansante come un animale
Strascina il carro, e per la fronte nuda,
Faticando al timone, e gronda e suda.

Menelao paziente il mobil peso Tira per risparmiarsi le frustate; Arrigo ottavo un buon cavallo reso, Cede a cosi fatal necessitate; Trotta Clotanio ognor di sdegno acceso, E calca di Ferone le pedate; Chereberto con l'or fatica, e tetro Il carro trionial traggefi dietro.

In altro cocchio assisa se ne sta In mezzo alle pendenti armi e bandiere Circe, e sopra d'Acmat fiero Bascià Gravemente ella tien le piante altere; Agrippina e Sofia di qua e di là Sul cocchio istesso poggiano a sedere; Quella a Ottoçàro il tergo preme, e questa Calca a Luigi settimo la testa.

Carco di pesantissime ritorte Il cocchio tira Aloa quel gran colosso, E solo basta l'uom robusto e forte Per trarlo dietro al suo quadrato dosso; In faticar le lanternone torte Vibra stillante di sudore e rosso. Qual forzato che cinto da catena La carretta anelando e volve e mena. 818.

Innanzi a' cocchi trionfali faltano In un drappello i Becchi volontari, E sul piegato dorso si ribaltano Un dopo l'altro al par delli scolari; Fra lieti gridi e capriole esaltano Il femminil trofeo con mille vari Contrassegni di gioja strabocchevole, E Galba insta di loro è il piu sestevole. Benche sia grave, sia panciuto e grasso,
Rassembra un ballerin lesto o un lacchè
Piu d'un salto sacendo ad ogni passo
Con braccia ritte, e con volubil pie;
Or di galoppo, or va di contrappasso,
Or sa una giravolta o un pirole,
E agli amici che incontra va dicendo:
Presto avrò moglie; a casa mia vi attendo.
820.

Vinceslao, che lo seguita danzando,
Grida all'intorno: chi buona la brama
Destra ed attiva in maneggiare il brando,
Presentisi dinanzi alla mia dama;
Barguero di piacer quasi impazzando,
Fra i replicati salti urla ed esclama:
Chi giovine la cerca e mansueta,
Venga da me; la spesa sia discreta.

Aulio Gritone caprioleggia, e dice:
Signori miei, fra poco n'avrò una
Dei teneri favor dispensatrice,
E per lui che l'assaggia è gran fortuna;
A tergo di Gritone Aulio Felice
Va ripetendo: del mio ciel la luna
Sempr'è nel primo quarto, e ognor con pena:
S'abita, essendo piccola, e non piena.

Il buon Dentone e questo e questo invita
Col dir: signori mici mia moglie è pubblica,
E come tale, è a lei cosa gradita
Docil prestarsi alla viril repubblica;
Cajo Ticinio con gamba spedita
Ilare galoppando, e stride e pubblica:
La sposa mia so a ciascun noto ch'à
Peso, misura, e gran prosondità.

Errico prence di Castiglia ad onta

Del grado suo, cogli altri Becchi in strada
Or questo or quello sghignazzando affronta
Perche sua moglie a visitar sen vada;
Oh quanto è bella (ei grida) e oh come è pronta
Un vascello a ricever ch'entra in rada;
Pagar non sa ancoraggio, ed è adattata
Pe' legni della piu grossa portata.

821.

Sisenna lieto al pari se ne va
Dietro al disonorato allegro stuolo,
Ripetendo: la mia docil metà,
Come tal, non è paga di me solo;
Possiede ogni gustosa qualità,
E fra le cortigiane è un oriolo,
Che con metodo esatto ed opportuno
Assegnar sa la propria ora a ciascuno.

825.

Se innanzi ai cocchi la rea stirpe e vile
Tripudia, dietro a quelli infra catene
Piu d'un eroe d'un re con fronte umile
A far misera mostra se ne viene;
Lucullo si magnisico e gentile,
Benche tratto in troseo, pur si mantiene
Nobile e grande, e con alma sicura
Maggior fassi veder di sua sciagura.

1826.

Errico quarto con grandezza eguale
I lacci porta, e al fianco suo Trajano
Nel seguitar la pompa trionsale,
Quant'è istabil palesa il fasto umano;
Fra le corna col lauro imperiale
Lo accompagna il di lui cognato Adriano,
E incarenati seguitando i cocchi
Si guardano a vicenda, e abbassan gli occhi.

A Mecenate il suo destino ingiusto
Arreca adesso men rossore e pena
Poiche non vede il suo diletto Augusto
A strascinar costretto la catena;
Come figlio di Cesare, ed onusto
Di tanti pregi, all'umiliante scena
Ei non comparve, e cio perche l'Assira
Di cattivarsi Cesare desira.

828.

E a un punto istesso altrui volle mostrare
Che distinguere sa giusta e prudente
Gli adorni eroi di virtu eccelse e rare,
Ancorche sian fra l'inimica gente;
Ma pensò su di tutto a soddissare
Venere amica, essendo già patente
Quanto per Giulio ella conserva in petto,
Perche del Teucro sangue, antico affetto.

829.

Filippo Re di Macedonia tenta
L'ira celar nella fua forte acerba,
Ma piu la vista il fiede e lo tormenta
D' limpia, contro cui l'odio ancor serba;
Licèo Rege Teban con pianta lenta
Il suo affanno presente disacerba
In pensare alla moglie Antiope bella,
Presto sperando in letto andar con ella.

830.

Leonida e Cleonimo, ambo monarchi Di Sparta, ed ambo disdegnosi e truci, Sotto gl'istessi nodi oppressi e carchi Or al cielo or al suol sissan le luci; Il Persian Salisire i ferrei incarchi Indifferente in mezzo a tanti Duci Porta, e all'onor recando nove tecche, Brama un altro Artaserse da Babecche.

Ad

Ad onta del suo nobile eroismo,

E a dispetto del fervido entusiasmo
Della gloria, Pericle sra I Becchismo
Ridotto in servitu, non prova spasmo;
In lui la voce del patriottismo
Tace; la bella Aspasia, è il cataplasmo
Che fra modi gentili e amabil grazia
Obliare li sa la sua disgrazia.

832.

Degli Egizi il monarca Tolomeo,
Sposo di Cleopatra estinta in guerra,
Nel seguitare il semminil troseo
Curvo i suoi nodi serosciar sa per terra;
Il Siculo Dionisso, ognor da reo
Destin perseguitato, i lacci asserra,
E in strascicarli par che fra se dica:
Quando paga sarai sorte nemica?

I Franchi Becchi antimatrimoniani,
Come piu detestati ed aborriti,
Oltre i ceppi de'piedi e delle mani,
Col giogo al collo fremon tutti uniti;
Con cessi irati, e con sieri atti e strani
Nel seguitare i cocchi, son scherniti
Dal popol, che volubile e ignorante
Sempre è propizio al novo suo Regnante.

834.

Il vecchiarello Anchise dispensato
Fu da Semira a comparir sra i vinti,
Perche da Citerea venne sposato,
E ne ricevè Corni sì distinti;
Paride pure Adone inzibettato,
Ch'à i sasti de' calzon tant' oltre spinti,
E a cui rivosse ognor propizi gli occhi
La Dea, non seguito sra i lacci i cocchi.

VII.

Ai zerbineschi assalti ei si prepara,
E già piu d'un'amazzone guerriera,
Cui la beltà d'un monton fresca è cara,
A scioglier si dispone la pancera;
Dalle spose sarà braccato a gara,
Essendo innumerevole la schiera
Di quelle che agli albori mattutini
Portan la propria merce agli zerbini.
836.

Il feroce Elmechildo coll' Ispano
Crudo Rodrigo, sembrano due lupi
Presi al laccio insidioso, che 'l villano
Nascose fra le lor natie dirupi;
Il Centauro Chirone colla mano
Avvinta al tergo vibra i sguardi cupi,
E bieco sul terreno ad ora ad ora
La quadruplice batte unghia sonora.

837.

D'armi spogliati, e cinti di catene Vengon dietro a'lor regi e capitani I guerrieri di Sparta, e quei d'Atene, Poi gli Angli i Traci i Franchi, e gli Egiziani; Quelli non men dell'Italiane arene Passan tra i Frigi i Greci ed i Tebani, E con essi sen vanno in umil chioma, Gl'Ibèri i Galli i Persi e quei di Roma.

Dietro il Cornuto esercito in sommesso Volto venìa sull'orme di Sulpizio Tutto il Senato, e del Senato appresso Il Clero addetto nel divin servizio; Tiberio suo Pontesice col Sesso Spera di rientrare in esercizio, Ammone non vietando a' confacrati E d'imbeccare, e d'essere imbeccati.

A tergo della pompa trionfale
Menecea fulla groppa dell'Arpia
Guidava con un'aria marziale
Le due Colonne di Cavalleria;
Poppea, prode nel letto, e che non vale
In campo, la Romana Infanteria
Reggeva, e Clitennestra ardente e bieca
Era la conduttrice della Greca.

840.

Della quinta Colonna Anna Bolena
Stava alla fronte, e piu saria contenta
Se ad Arrigo potea forar la schiena,
E dell'empio suo sangue andar cruenta;
Fra i viva e i suoni, ond'è l'aria ripiena,
Ulisse sa che lo schioccar si senta
Della frusta sferzando Agamennone,
Ch'ansa, lavora, e gocciola al timone.

8.1.

Poiche la pompa trionfal spazio Intorno alla metropoli, tornata Sopra la vasta piazza, si fermo Colla mulièbre truppa squadronata; All'improvviso un banditor suono La trombetta, ed appena ella è ascoltata, Cessano i lieti strepiti, e il Cornuto Popolo in attenzione ode, e sta muto.

Semira per la Dio grazia Regina
Di Cornovaglia (disse) ordina, impone
Che si rinnovi tra la mascolina
Specie dell' Asia la costituzione.
Primo " A tutta la gente semminina
La viril doma suddita nazione
Ubbidisca qual servo al suo signore;
Spriapabitur l'uomo trasgressore.
A a 2

843.

Secondo, Che non sia lecito a' vinti
Sotto qualunque titolo o pretesto
Di serbar d'adoprare o d'andar cinti
D'arme, ch'ogn'uomo deporrà ben presto;
Regi. Duci ed eroi, benche distinti
Per gloria e nobiltà. comprende questo
Secondo importantissimo capitolo,
Escluso pure egni pretesto o titolo.

844.

Quelli appresso di cui si troveranno
Armi offensive o disensive, in pena
Irremissibilmente si dovranno
Condannare in galera alla catena.
Terzo,, Gli uomini sudditi potranno
Quell'arme adoperar che non balena,
Ex arbitrio non già, ma quanto e quando
Piaccia al Sesso, a un suo minimo comando.

Quarto , Che alcun de fudditi mariti
Non si possa alla moglie riunire
In questi nostri sottomessi liti,
Quand ella a cio non voglia acconsentire;
Le consorti di quei di vita usciti
Con assoluta elezione unire
Potransi a qualche vedovo consorte;
Non già i mariti delle spose morte.

846.

Quinto "Generalmente sia permesso Ad ogni Sposa, s'è di cio contenta, In posterum d'unirsi, o unirsi adesso Aun uomo, a cinque, a' dieci, a venti, a trenta. Sesto "Che possa ex proprio arbitrio il Sesso Far divorzio, se ben non l'alimenta Il marito, nè l'uom si puo appellare, Ma ubbidiente lascisi mandare.

Sertimo, Che sia lecito a ogni moglie
Tener quanti mai vuole e drudi e ganzi,
O suor di casa, o nelle proprie soglie,
E tacer denno i respettivi manzi;
Anzi per sottomettersi alle voglie
E al piacer delle spose, e cene e pranzi
Preparino a serventi, e al par soggetti,
Ad ogni cenno cedan loro i letti.

848.

Ottavo,, Che i mariti in generale
Nemine excepto, ciechi sordi e muti
Sian senza volontà nel conjugale
Nodo, vivendo sudditi, e Cornuti.
Nono,, Ogni Sposo barbaro e brutale
Che in vita i sacri talami ha potuti
Contaminar di sangue, il ceppo al gozzo
Porti, ed il braccio destro li sia mozzo.

849.

Decimo, Tutti i sudditi e nforti
Si scordino ipso sacto, sotto pena
Amputativa, di litigi e morti
D'odi e di Corna, onde la testa han piena;
Ognun qual servo umil taccia e sopporti,
E haci ognun la semminil catena
Senza osar mai di reclamarsi al dritto
Che piu non vanta un popolo sconsitto.

850.

Undecimo, Alle cariche ed ai posti
Ottare non potranno dell'impero
Gli uomini, e tosto sian quelli deposti,
Che gradi occupat'han nel ministero;
A ogni suddito sia palese e costi,
Che il Re Minosse nostro prigioniero,
Piu Re non è, ma qual privato oscuro
In un sastel vivrà chiuso, e sicuro.

Aag

Duodecimo "Ad ogn'uomo, cui permesso
Fia di vivere in nostra societate
Vedovo, o sposo, ma sempre sommesso
All'arbitra mulièbre autoritate,
Un anello al pie destro sarà messo
Di servitude in segno; che se alzate
Le Corna, osa mostrar la fronte altera,
Tosto col remo passerà in galera.

Per special grazia Giulio senz' anello Comparirà cogli Antonini; Anchise Con Paride, sì questo quanto quello Pur n' andrà senza; tanto si decise; L' li sco Ulisse quel mendace e fello Falsario, che ci offese in sì ree guise, Sottoposto ad un hasto con due sporte Sarà l'asino regio della Corte.

853.

Menelao rimarrà prigione in vita,
Ma il vile Agamennon, colla gravata
Pianta di ferri, tener dee pulita
Ogni strada, adoprando la granata;
I Becchi volontari, che aborrita
Hanno la guerra, e da cui sempre amata
La Donna su, tra i popoli soggetti
Son dichiarati i nostri prediletti.

Dopo che il Banditore un tale editto
Pubblicat'ebbe, una strombettatina
Fece, poi disse: sarà dato in scritto
Con quel di piu che s'ordina, e destina;
Forz'è che ognuno umiliato e zitto
Pieghi il Ciusso al voler della Regina,
Che in palazzo tornata, sece tosto
Eseguir quant'avea deciso e imposto.

Narra l'istoria che per la cittate

Le case alle Servilie alle Faustine
Alle Giulie ed all'Elene assegnate,
Non men ch'alle samose Messaline,
Si videro all'intorno appuntellate,
Onde sossero tolte alle rovine,
Cui fra gli urti sarebbero e fra i moti
Esposte de'notturni terremoti.

85б.

Siccome di cantar mi fu concesso VISION, VIAGGIO, GUERRA, e non la Pace, Che in bianca veste con Imene appresso Scacciò il furor la morte e'l Nume audace, Postrata innanzi al glorioso Sesso La mia Musa lo adora, e si compiace Dopo i sudori i rischi ed i contrasti D'averne i vanti immortalati e i fasti.

857.

Eccoci, o Musa, in porto; la tranquilla
Felice piaggia sospirata è questa,
Ov'a un lauro appendiam l'Epica squilla
Senza paventar piu scoglio o tempesta;
Negli affollati amici la pupilla
Io pasco, or che li vedo in gioja e in sesta
Fra i spessi baci e fra piu d'un saluto
Stringermi al seno, e darmi il ben venuto.
858.

Fin dall'Istro s'affretta ad abbracciarmi
Alessandro (62), che tanto del Ticino
Le rive onora, e a cui gli Epici carmi
Grati essendo, animommi al gran cammino;
Allor ch'io celebrai GIUSEPPE in armi,
L'aure spirando al trono suo vicino,
Quante sincere prove egli mi ha date
E d'amore e d'affetto e d'amistate!

A a 4

Ei calca è ver le lubriche di Corte
Aurate foglie, ma non lo seduce
Quella dovuta luminosa sorte,
A cui presso a GIUSEPPE il merto è duce;
Della Scienza a lui schiude le porte
Il provido Esculapio, ond'ei riluce
Nell'arte sì difficile e sublime
Che Natura solleva, e non l'opprime.

860.

Vinceslao (63) pur dall'Istro a me sen corre,
Quel benesico illustre Mecenate,
Che degl'Itali l'opre apprezza e scorre,
Caro di Francia al solo Epico Vate;
Lungi al lusso e alle regge ch'egli aborre,
Colla Filosofia la lunga etate
Tranquillissimamente egli divide,
E con vero piacer m'abbraccia, e ride.

861.

Con affetto paterno il chiaro tanto
Pietro (64) in me volge il suo canuto ciglio,
Ei che'l volo a tentar d'Epico Canto
Mi spinse, e diè le vele al mio naviglio;
Vittoria (65) illustre ecco mi siede accanto,
Che cura un giorno ebbe di me qual figlio,
Vittoria onor del Tebro, e che sol sa
Di virtu pompa, e non di nobiltà.

Con maestosa e insieme affabil fronte
La magnanima destra a me distende
L' Eroe del suol Francese, il gran Clermonte (66),
Che ammirabile e caro a me si rende;
Ei con Euterpe del Parrasio monte
Fra i vari Geni all'erte cime ascende,
E con critica giusta e saggia laude
Mi ammaestra talor, talor mi applaude.

Ne'pomposi palagi ove sostiene

L'eccelso grado a onor del suo Sovrano,
Dolce delizia delle Franche arene,
Io non incontro l'ebro fasto insano;
In quell'eccelse sale il soglio tiene
La grandezza, che non di pingue e vano
l'umo si pasce, ma che il seno aperto
Offre mai sempre alla virtude e al merto.

864.

Se un eroe quale egli è sedesse in trono, Felice umanità, l'arti selici!
Posta venalitade in abbandono,
Respirerian sotto sì grandi auspici;
Poiche dal suo savor protetto io sono,
Non temo in vetta all'Epiche pendici
I disastri, nè curo gli ululati
Che innalzan dal mio pie critici e vati.
865.

Dall'inclita Città del Tauro veggio
Vasco (67) affrettarsi, quel costante amico,
Che sapienza ornò di piu d'un freggio,
Nè l'avvilì giammai sato nemico;
Del suo Monarca al luminoso seggio,
Donde onora il saper, ma non l'antico
Fastoso sangue, piegò appena il piede,
Ebbe la sua virtu premio e mercede.

Ei fra i piu cari esulta al fianco mio Sul viaggio dissicile intrapreso, Rimembrandomi ch' egli il pie restio Animò già sul giogo or da me asceso; Ei misurando il mar, da cui son' io Uscito con prodigio non atteso, Mentre un'estrema gioja in cor ne prova, Tanto ardir tanta impresa e loda e approva. Dal Ferrarese cielo il dorto Agnelli (68)
Diletto a Febo, e a me del par gradito,
Gli abbracci alterna in mezzo a questi e a quelli
Miei cari amici sul sesso il sess

Frescobaldi (70), che l'Arno illustra tanto, E cortese e gentil mai non sdegno Porger le orecchie al debile mio Canto, Che in Italia, e oltre Italia anche suono, Or che son giunto a quella meta e al vanto Che dalla prima età mi lusingo, Con verace trasporto e con giuliva Fronte incontro mi vien sopra la riva. 869.

Non lungi a Frescobaldi, e al par di lui
Da un sincero contento trasportato,
M'accogsie il saggio Buonamici (71), i cui
Vanti il samo sì caro, e sì pregiato;
Modesto e umil fra i sottoposti sui
Nel grado ove l'ha il merito inalzato,
Colla vera pietà, col dotto ingegno
Del Santuario è'l piu nobil sostegno.
870.

Alfea m'invia fra i fuoi fedeli e cari
L'amoroso Filippo (72), e'l colto Errico (73)
Di merti onusto sì distinti e rari,
Col mio Roncioni (74) delle Muse amico;
In mezzo al grato stuol vengono i Mari;
Cosimo (75) della sordida nemico
Venalità, dotto, social, sincero,
Che bella mostra sa d'un merto vero.

Ubaldo (76) è l'altro, a cui doppie corone Di Patara il Signor col focco cinfe, Ei che in cantar del Principe Giasone L'opre e'l valore, in Ascra si distinse; Cesare con Teresa (77) in sida unione, Che per man d'Imeneo dolce gli avvinse, Trovomi finnanzi, e con ridenti eccessi Meco alternando vanno i cari amplessi.

Ah sì, ben lo ravviso, è questo è questo
Mutti (78), al cui grato cor cotanto deggio,
Che fermo opporsi al fato mio funesto
Del grand' Emanuele al fianco io veggio;
In Domenico (79) pur li sguardi arresto,
Ed in Vincenzo (80) che i miei carmi ha in preggio;
Stanislao (81) vien con esso, e seco io miro
Grisoni (82), il di cui merto onoro e ammiro.
873.

Ma oh Dio! non è perfetto il mio contento, Nè quest'anima è ancor tranquilla e lieta; Molto mi manca in così bel momento; Che ritarda? che sa la cara ERSETA? Dopo ch'ò dissidato il mare e'l vento, Ella di gloria in seno è la mia meta; Per Lei piu d'un' orribile tempesta Affrontar seppi; ah perche mai s'arresta?

La fronte mia d'Ascreo sudor bagnata
Ella terger mi dee; dee di sua mano
Cingermi intorno al crine l'onorata
Fronda che un di bramò Torquato invano;
E' senza Lei men lusinghiera e grata
La Fama, che dall'Indico all'Ispano
Rimbombar sè l'altera tromba, al eui
Suon la Senna echeggiò da'lidi sui.

## C A N T O

380

Emanuel deh tu.... Ma egli mi dice,
Allor che verso me stende le braccia:
Piu di vedere ERSETA a te non lice,
E a'decreti del ciel piega la faccia;
Rasciuga il pianto, e scorda ogn' inselice
Evento or ch'amistà t'accoglie e abbraccia;
D'aita ah no non sia che'l ciel ti privi;
Piu non cercar; ti riconsorta, e vivi.

Fine del Canto Settantesimoprime ed Ultimo.

## ANNOTAZIONI

## DELL'AUTORE

## AL CANTO SETTANTESIMOPRIMO.

(1) Il Marchese Giuseppe Riccardi Ciamberlano di S. M. I. è un prodigio di gentilezza, e di benefica generosità. I Riccardi hanno tutti a vicenda ered le perfezioni veramente sublimi e nobili dei loro il ari Antenati. Il di lui magnifico palazzo parla abbastanza del suo gusto per le icienze e le belle Arti. Egli vi accoglie gli stranieri con quel trasporto che ispira la grandezza rispettosa, e il lodevole desiderio di quella sama, che sorge dal seno del vero merito e della persetta virtu. Egli non mifura i gradi, con i quali la folle superbia ha diviso l'uomo dall'uomo. Considera i meriti personali, e nulla piu. L'Autore da un si amabile Cavaliere hà ricevute le piu lutinghiere distinte riprove di benignità e d'amicizia. Si specchino in un si ragguardevole personaggio l'ignoran. za, e il nobile orgoglio, rammentandosi che il presente è per i Grandi, e il futuro per gli uomini dotti e virtuosi. Omero eliste ancora, ed esistera sempre. Che di. vennero quei superbi disprezzatori che non lo curavano, che cercavano d'evitario sulla pubblica piazza, che non si degnavano d'abbassar la testa per salutario, e che si sarebbero creduti disonorari associandolo alla propria tavola, come un uomo ignobile, e che aveva scritto un Poema? Che avverrà di simili fantasmi conculcatori degli ingegni e dei geni? Si spingeranno essi tant'oltre nella posterità quanto Descartes nato in Francia, e morto in Svezia?

(2) Il Marchese Giuseppe Ferroni possiede un gusto sino e delicato per le belle Lettere, ed ha onorato l' Autore colla sua invidiabile approvazione. La coltura ha persezionato il di lui spirito, e l' umanità benesica il suo core. Il sasto non si è mai accostato al suo palazzo. L' ospitalità n' è il custode, e la sensibilità invigila sulla di lui soglia in savore dell' indigenza. Quanti inselici di meno se il potere e l' opulenza immitassero un Cavaliere si rispettabile! Pur troppo i Grandi si piccano d' aprire un viale a traverso d' una soresta inaccessibile, di sostenere le loro terre con lunghe ed alte muraglie, d'indorat le volte dei loro palazzi, di condur l'acqua nei

propri giardini da lontanissime sorgenti, ma se si tratta di rendere un cor contento, di ricolmare un'anima di gioja, o di prevenirne gli estremi bisogni, la loro curiosità, e la loro attività intraprendente non si estende sino a un

tal fegno.

(3) Il Cavalier Carlo Mannucci si è arricchito d'un' infinità di cognizioni col trasponarsi fra gli stranieri. Il viaggiare servir suole d'un' ottima lezione a chi possiede nello spirito e nel core degli ottimi sondi. Ma senza questi. il ritorno non è diffimile dalla partenza. La sua generosità e schienza d'animo lo fanno assai commendabile. Patrocinatore imparziale del Poema non si lascia per que-Ro trasportare al pari di tanti encusiasti, che inebriati dallo spirito di partito sanno al che troppo sospetta rendasi la loro approvazione, ed il loro giudizio. In tal caso ricorrer bisogna agli uomini freddi, non prevenuti, e discreti. Elvezio su tal proposito scrisse: Il en est du public comme de Philippe de Macedonie; on peut toujours appeller du public ivre au public à jeun. La sua scelta Libreria de' piu celebri Autori stranieri, le di cui lingue profondamente possede, manifesta la sua coltura, e la sua delicata affezione per le produzioni dei Geni. Egli si altontana dal pregiudizio di quel Cavalieri, i quali credono d'effere esclusivamente persetti, e che appena appena si degnano d'ammettere negli altri uomini l'agginstatezza dello spiria to, l'abilità, il raziocinio, e il sapere, osando impossesfarsi di così ricchi talenti quasi ereditariamente dovuti fos-Cero si loro luminosi natali. Ma se si rende giustizia al vero, e se scorrer voglissi la storia letteraria, resteremo pienamente convinti, che quanto abbiamo di bene immaginato, di meglio scritto, e quanto attirasi l'ammirazione e la lode, non è sempre un parto degli uomini d' una nascita illustre. I Nobili hanno sovente delle grandi entrate, e una lunga filza d'Antenati; ma niente di piu. Pretenderebbero forse d'aspirare all'immortalità della fama, e alla venerazione dei saggi? Che se i Grandi sdegnano gli uomini di spirito, i quali non posseggono che dello spirito; se gli uomini di spirito disprezzano i Grandi, i quali non vantano che la grandezza; gli uomini onesti compiangono e gli uni e gli altri, che possedendo o la grandezza o lo spirito, privi sono d'ogni virtu.

(4) Anna Leonetti nata Mannucci, forella del prefato Cavaliere, è una dama, a cui piace di conversar colle Mufe rilevandone le grazie piu incantatrici, ed i vezzi piu feducenti. Il voto lusiaghiero d'un Sesso così sensibile al-

la bellezza delle arti, non può se non deliziosamente passere un' anima avida d'approvazione e di tode. La compiacenza che questa intelligente Dama ha dimostrata per il Poema, siccome dotata d'un palato sino e conoscitore, hà non poco contribuito a far dimenticare all' Autore la rincrescevole non curanza degli amatori dell' ottimo, e gli schiamazzi dell' invidiosa ignoranza. Non è la sola fra il bel Sesso, che con trasporto siasi dichiarata fautrice dell' Epiche Muse. Una tal ricompensa paga con usura di tutte le fatiche, e di tutti i penosi ostacoli che s'incontrano sul sentiero dell' Originalità. Temisocle entrando nei giochi Olimpici, tutti cessarono d'osservare i Combattenti, raccogliendo gli occhi sopra di lui. Eccomi (egli disse con gioja modesta) degnamente pagato di tutti i miei sudori.

(5) Il Cavaliere Antonio, e Orazio Moretti fono un esempio d'unione fraterna. Istrutti, socievoli, gentili, riconofcenti e sensibili accrescono il ruolo dei sinceri amici dell' Autore. In ogni tempo, e in ogni luogo conservano quell' affabilità che li rende amabili insieme e pregevoli. Gustando essi il virtuoso piacere di trattenersi coll' Opere dei grandi uomini, danno colle nozioni acquistate un novo risalto allo spiendore de' loro natali. Accolgono con una costante gentilezza tutti quelli che al fianco dell' onestà spiccano sulla carriera delle scienze e delle Arti. Sentire

il vero merito, e quando si è una volta conosciuto, il saperlo distinguere e beneficare, sono due qualità che la

piu parte delle persone illustri incapaci sono di possedere. (6) D. Agostino da Rabatta Fiorentino Monaco Cassinense, Lettore di sacra Teologia, e Accademico Filantropo e Incamminato, occupa il primo grado fra gli zelanti fautori del nostro Poema. Egli è adorno di tutti quei pregi, che caratterizzano l'onestà, e la benesica amicizia. Quantunque occupato con fomma lode negli studi piu gravi e seri, si diletta di parlare il linguaggio delle Muse, e quello ancora che nasce dal surore estemporaneo, frequente tanto nella Toscana nostra, ed apprezzato al segno da meritarsi in Campidoglio il lauro, già usurpato dal Perfetti all' Epopeja, la sola degna di cingerlo, e di ottenerio. Egli è versato nella Musica. Con molto hà pubblicato un Atlante Generale applaufo pografico, che descrive nelle sue piu minute parti tutto il Globo terraqueo più adattato alle precisioni degli eruditi, che agli elementi delli studiosi. Quest' Opera faticoliffima si estende ad un'adeguata Corografia, non già

comune agli altri Atlanti. Quantunque piccola, efattamente contiene le diversità dei governi, le pertinenze diverse, le qualità delle Città, e la combinazione della moderna coll' antica Geografia, il di cui oggetto fu mai sempre l'intelligenza della Storia. Oltre tutto cio, ella mirabilmente si distingue, non solo dalle altre Opere consimili, che dagi' illustri Geografi delle più culte Nazioni ideate furono, ma dagli Atlanti piu corretti, più diligenti, e più grandi, contenendo con precisione ed esattezza le piu interessanti suddivisioni, specialmente dell' America, dell' Isole dell' Asia, e dell' Affrica colle piu recenti scoperte del Capitano Cook nel Mar del Sud, e verso il Polo Australe, non meno di quelle fatte dai Russi. e da altri Viaggiatori al Nord, e Nord-Ovest dell'America ec. Il piu particolare si è, che il suo novo Atlante và diviso in 97 Carte, che servir possono al gioco volgarmente chiamato le Minchiate, onde viepiu necessitare la studiosa curiosità dei giovani all' intelligenza dell' antica Istoria, e moderna. Egli stà adesso componendo un'altr' Opera di non minore impegno e fatica da unirsi al di lui Atlante portatile. La sua idea è di rendere ad un Filologo un esatto vantaggio; impresa che sebbene tentata da molti, ad alcuno non è per anche sortito di felicemente compire. Elementarmente, ma con chiarezza, in 11 Problemi, e in 12 tavole ha ristretta la scienza tutta del Calendario, e particolarmente ciò che spetta alla cognizione del Periodo Giuliano, non bene intesa da vari Cronologi, sebbene essenzialissima alla verità esatta dei tempi. Un così utile Compendio contiene ancora la scienza dei tempi stessi, secondo le diverse divisioni; abbraccia la Cronologia Ecclesiastica, con quanto può desiderarsi da Adamo sino al presente anno, seguitando distintamente i fatti, e l'epoche dei Patriarchi, Proseti, Giudici, Re, Pontefici ec. Vi s'incontrano gli Autori ed i Libbri del vecchio e novo testamento, i Pontesici Romani, scismi, eretici, Padri, e Storici Greci e Latini. Concili, persecuzioni della Chiesa, ordini di Cavalleria, e Religiosi ec tutto in ordine Alfabetico, e Cronologico con diverse distintive caratteristiche. Nel medesimo Compendio l'idea della Storia profana è quasi modellata sopra un istesso piano, non lasciando parimente in un ordine eguale Filosofi, Storici, Poeti invenzioni, progressi delle Arti, e delle Scienze ec. Questo piccolo ed informe abozzo di due Opere sì utili e sì difficili basta per tratteggiare un Amico si rispettabile, e d'un merito tanto 1210

raro e pregevole, i di cui elevati talenti uniti vanno ad una infaticabilità intraprendente, e a tutte quelle profonde cognizioni che costituiscono la vera Letteratura.

(7) L'Abate Domenico Befani Fiorentino Teologo Dogmatico. Accademico Apatista e Incamminato, aborrendo 1º ozio, e l'infingardo feneantismo, che sovenze assouna i Ministri del Santuario, unisce ad una ragionata bontà L doveri plu sacri ed augusti della Religione. Ha dati molti pubblici faggi della sua non ordinaria scienza nella Teologia, follevandosi da sì profonde occupazioni colla compagnia delle festevoli Muse. Egli scrive con una maschia energia piena di sentimento. Hà satta un'accurata traduzione in versi sciolti dell'Arte Poetica d'Orazio divisa in 6 parti, e in 47 Capitoli. Per maggiore intelligenza e chiarezza l'ha arricchita, accreseiuta ed illustrata con sensate annotazioni. Un' altr' opera molto interessante è uscita dalla sua penna, in cui (previa una ragionata ed elegante disservazione Latina sopra la necessità delle Geometrie) si contiene un breve Trattato di proporzioni Geometriche, che precedono diversi Problemi e Teoremi i piu reconditi e difficiti di solidi, e sezioni Coniche con l'applicazione dei medesimi a vari usi Idrostatici. Sarebbe da désiderarsi che un tal Opera si rendesse colle stampe di pubblica ragione. Ma come afficurarsi dalla diserzione degli associati, e dalla ingorda venalità de'non mai sazi Editori? Scarso essendo di beni, esperimenta la fortuna poco favorevole, come sempre ella è stata col merito, e. coll'ouore. Egli ama con trasporto l'Autore, e l'Autore li corrisponde colla piu verace tenerezza. Non bisogna riguardar ne propri amici, che la sola virtu. Ella effer deve quel sacro vincolo, che ad essi ci unisce, senza esaminate la loro buona, o avversa sorte. Quando si ha la anima capace di compassionarli nelle disgrazie, dobbiamo. arditamente coltivarli, e seguitarli in mezzo ai vortici delle sventure, e dei mali. Ma pur troppo le sorze non sempre sono in proporzione del core. Ed è possibile che la sorte prodighi i suoi doni all'ignoranza alla viltà all' impoltura, e lovente al delitto? Vado per altro fra me ragionando, che siccome la fortuna dispensa gli onori e. le ricchezze, e la Natura le virtu, l'una dunque non confultando l'altra nelle sue distribuzioni, ecco la causa per cui i loro doni si vedono sì disferentemente distribuiti.

(8) L'Abate Mariani Fiorentino è un soggetto d'infinito, merito, o si riguardino i suoi talenti, o si considerino la di lui qualità personali. La sua zelante amicizia per l'UII.

Autore lo rende pronto a rintuzzare gli affalti della Critica, di quella m' intendo che nasce, non dalle riflessioni d'un pesato criterio, ma dai velenosi impeti d'una gelosa ed invida maldicenza. Io vado sovente ripetendo, che stancato non mi sono d'ascoltar l' oracolo degli nomini onesti, saggi, discreti, e intelligenti. In un tal numero è il carissimo Abate Mariani. Anche la fredda approvazione d'un grand'uomo è a mio credere più stimabile dell'applauso di tutto un popolo. Un giorno che gli Ateniesi approvavano con evviva clamorosi un consiglio di Focione, egli dimando a' suoi amici, se per avventura detta avesse una qualche insolenza. Tanta era la di, sui cattiva opinione dei giudizi, e dei tumultuoli suffragi del popolo. Siccome gli uomini illuminati e prudenti parlano con previo maturo esame, il loro voto desta in conseguenza una sensibilissima soddisfazione. Il saggio Anrigono consister faceva tutta la sua reputazione nel solo testimonio di Zenone, e Platone, com'è palese, chiamava Aristotile l'unico suo ed intero Liceo. Io pure sull'esempio d'uomini si incomparabili mi compiaccio degli economi applausi dei sensati, senza curare l'inconsiderati schiamazzi della prodiga moltitudine.

(0) Niccola Mariani Livornese gode il dritto d' anzianità sopra tutti gli amici dell'Autore. I suoi vecchi, Matteo, Francesco, e Giulio, stati sono un persetto modello d' amor fraterno, d'onestà, e di beneticenza verso i toro simili. Niccola, e il suo fratello Ginseppe non tralignano dai loro maggiori. Nelle più luttuose circostanze ha Niccola follevato l'Autore, e gli ha prestati tutti quelli uffici che adopera nelle sventure la sensibilità attiva, e l' istancabile affettuosa amicizia. Gli amici esser deggiono vagliati collo scrutinio del discernimento, e colla prova delle avversità. Non basta che ricevino il suffragio della volontà, se non hanno quello della ragione. Quantunque sia questo il più importante oggetto della vita umana, è quello appunto per cui s'impiega la minor cura. Vi sono dell'amicizie legittime, e (mi fi perdoni l'espressione) dell'amicizie bastarde. Queste sono per il piacere, e per il capriccio; l'altre per agire con sicurezza, e per ricevere i soccorsi del consiglio della prudenza, e della generosità. Pochi amici si trovano della persona, ma moltissimi della fortuna, i quali all'ora della mensa son tante salviette, ma all'ora di servirti son tante braccia inutili attaccate dalla chiragra. L'ottimo e benefico core d' un amico è piu vantaggioso di tutta la buona volontà.

degli altri. Un saggio amico risparmia dei gran dispiaceri; quello che non è tale, gli accresce, gli ammassa, e

gli moltiplica.

(10) D. Emanuele de Silva de' Marchesi della Banditella ec. già fatto altrove conoscere, ma non per anche abbastanza, quello fu che solo si oppose al turbine impetuoso destato contro l'Autore all' unico oggetto d'allontanario per sempre dalla virtuosa TERESA. Allorche ritrovo chiusi tutti i cori, quello del sensibile D. Emanuele si aprì per accoglierlo, per sostenerlo, per proteggerlo, per beneficarlo. Se le cose rare vivamente ci sorprendono, e perche sì poco colpiti siamo dalla virtu? Qual virtu piu rara piu grande piu sublime piu eroica del generoso nostro Mecenate, anzi amorofissimo padre? Di tanto in tanto compariscono sulla terra degli nomini straordinari, degli uomini perfetti, i quali brillano e si diftinguono per i' eccelfo merito delle loro vira, e le di cui qualità eminenti spargono un prodigioso splendore. Paragonar si possono a quegli astri luminosi e rari, che formano la sorpresa degli astronomi, e l'ornamento piu bello del nostro cielo. Ancorche vantino un illustre principio, essi soli compongono tutta la loro progenie. Non vi sono che l' unime sventurate ed inselici, le quali valutar possano il prezzo dei benefizi. Qual gloria, qual compiacenza se questo posto occupato con tanta maraviglia, con tanta lode dal benefico D. Emanuele stato fosse riserbato ad alcuno dei piu facoltofi parenti dell'Autore? La riconoscenza unita alla verità eternar dovevano nella memoria dei posteri l'eroismo, e la benesica sensibilità dell'incomparabile nostro D. Emanuele, acciocchè i nipoti ammirino un'anima così rara, così bella, così magnanima, così generofa.

(11) Eduardo Berlinghieri Cavaliere dell' Ordine di S. Stefano Papa e Martire, dopo esser passato per i gradi Militari, su promosso a Capitano Tenente di Vascello col rango di Maggiore d' Insunteria al servizio di S. A. R. in seguito della battaglia d'Algeri, a cui si trovò e per mare e per tetra. La di lui samiglia paterna discende dagli antichi Berenger Conti di Provenza, che si risugiarono in Italia, come dalla Storia apparisce. Il suo Avo General Wyer, e l' Ava Nangle, sono due samiglie bastantemente conosciute in Irlanda, e che hanno ab antiquo innestato il sangue dei Rezoli di quel paese. Col possesso della mavigazione Teorica, avendo tradotti alcuni utili trattati

B b 2

di Pilotaggio. Un sì rispettabite Capaliere ha sempre onerato e distinto l'Autore con una parziale costantissima af-L'ottimo suo core gli ha satto sovente dividere col medesimo quel profondo sentimento che deftano i ditaftri non meritati nell'anime veramente nobili e compassionevoli. Adorno di scientifiche cognizioni riguarda con occhio di compiacenza i favoriti di Apollo. Egli con quella franchezza che ispira l'incorotta ragione, e l'augusta verità ha patrocinato sempre l'inselice amicizia. L' invidia e l'ignoranza esser sogliono le molle principali che danno moto ai partiti, alle cabale, e all' ingiuriofi raggiri dei nostri Contemporanei. Ma non v'è una vendetta più eroica di quella che tormenta l'invidia sforzandoli sempre d'operar bene. Diogene dir suoleva che per accrescerne le smanie, e per abbatterla, era necessario comportarsi in modo ch'ella non ritrovasse cosa alcuna da riprendere. Ogni felice successo, ed ogni applauto è per l'invidia un colpo che le lacera l'anima. La gloria del suo emolo è'l di lei maggior supplizio. Essa more taute volte, quante riviver sente le loci del suo rivale. Ambedue si disputano l'immortalità, ma questo per viver sempre glorioso, quella per essere mai sempre detestata ed infelice. La tromba che risuone per immortalare il merito. annunzia la morte dell' invidia, condamandola all' interminabile supplizio d'attendere invano, che il soggetto delle fue ambaice finisca.

(12) La più intima la più grande delle consolazioni che ci anima e sostiene, è quella alloraquando internando lo sguardo nell'Antichità scopriamo tanti e tanti celebri uomini che batterono la strada delle tribolazioni, delle rivalità delli sprezzi, e delle sventure. Ma questa consolante certezza diviene piu fensibile e piu lusinghiera allorche gli firanieri ci offrono quell'afilo, e quella ricompensa, che il cielo nativo per lo piu nega ai talenti. Un' altra non minore soddisfazione ci arreca la speranza che i secoli avvenire imparzialmente giudicheranno la nostra causa. Ancor gli nomini del più eminente merito è forza che talora dipendano dai tempi. Essi non sempre ricevono tutto quello che loro si deve talche francamente dir puossi che stati sarebbeto degni d'un miglior secolo. Questo prova, che tutto ciò ch'è ottimo, tutto ciò ch'è huono non sempre trionfa. L'opere dell'ingegni hanno le proprie stagioni, e quantunque sublimi e persette, sottoposte sono alla bizzarria del costume, del capriccio, e della volubilità. Il saggio frattanto si consola pensando, che te il proprio secolo è verso di lui ingrato, i secoli che li succedono, li renderanno un'ampia giustizia. Su tal proposito scrisse Tacito,, suum cuique decus posteritas rependit,, L'uomo di genio pensi dunque, che vivra eternamente. Ristetta che'l di lui nome formerà un giorno l'orgoglio di quei Concittadini medesimi che lo disprezzarono, e che la di lui gloria sarà un deposito, che l'età a vicenda si trasmetteranno, e che rimarrà sempre sotto la custodia del merito, della giussizia, e della verità.

(13) (14) Il Padre D. Giuseppe Sanseverino Lettore di Filosofia nel monastero di S. Sisto in Piacenza, e il Padre Crescini Lettore di Filosofia in Parma, ambedue Monaci Cassinensi, sono con una nobil gara i piu teneri amici dell' Autore. Il primo, che hà nelle vene il luminoso sangue d'una delle piu cospicue samiglie del Regno di Napoli, va fornito d'un talento vivacissimo, e pronto. Unisce a questo la sensibilità affettuosa del core. Con franco e maestro piede spazia melle campagne Ascree, attirendosi la maraviglia delle canore divinità, da cui sono abitate. Il fecondo di non meno ragguardevole profapia. è colto, socievole, benefico, e sincero. La di lui amabile fisonomia palesa la sua bell'anima. Sì l'uno che l' altro hanno ispirato all' Autore sull' Epico cammino quel coraggio, che conduce al termine delle faricofe intraprese, approvendo con vicendevole trasporto, ch'egli si spingesse sull'orme dei sublimi modelli che ci lasciarono i Principi di Parnasso. Chi si sente ardir bastante per tentare, conviene che si avanzi dietro a quelli uomini rari, che ad eccellenza si distinsero, non solo per seguitarne le tracce, ma per oltrepassarli ancora sulla via della gloria e della virtu. Pianse Aletsandro, non già per aver veduto Achille chiuso nel sepolero, ma in considerar se stesso sì poco cognito nel Mondo al paragone dell' Eroe celebrato dal grand' Omero. Non v'è cosa che ispiri maggiore ambizione dello strepito dell'altrui fama. Ciò che foffoca l'invidia, fà respirare il coraggio.

(15) Pietro Grazini affezionatissimo dell'Autore possiede un ottimo core, e un sufficiente gusto per le produzioni dello spirito. Le sue maniere sono interessanti, e i suoi sentimenti onesti, sermi e sinceri. Egsi compiacendosi nesta lettura della Cornesde non seguita il mal sondato sentissimo di coloro, che credono non doversi apprezzare se non tutto quello che ci si presenta nella lontananza dei secoli. Con molta ragione scrisse Tacito, Vetera extolimus, recentium incuriosi, Quintiliano con lui s' ac-

corda dicendo .. Vitio autem malignitatis humanae, vetera semper in laude, praesentia in fastidio,, soggiungendo poi con molta verità,, Nec omnia apud priores meliora,, Questa venerazione o idolatria che tanti dimostrano per l'antichità, e la loro bassa invidia per le opere dei moderni, nasce perchè il presente gli aggrava, gli tormenta ed incresce, ed il passato che s'ingrandisce dalla lontananza, non attizza il livore degli emoli, e l' ingiustizia dei contemporanei. " Praesentia invidiae, praeterita veneratione prosequimur .. tanto afferma Patertolo Istor. 2. (16) L'Abate Vicini celebre Poeta Modanese è assai commendabile per le moltiplici rime da lui prodotte. E' un nome che non abbifogna di vernice e di orpelli. Egli sceresce i fasti Letterari di quell'insigne Città tanto feconda d'uomini sublimi in ogni genere. La sua robusta fantasia, la vibrazione dello stile, ed il suo ingegno pittoresco danno non di raro alle di lui Opere una tinta originale. Non è di tutti il comparire suil'elevate cime di Pindo adorni de' propri abiti. Infinite sono le Cornacchie d'Esopo, e poche le Fenici della lor professione. Molti forse sarebbero stati tali, se altri non gli avessero preceduti. Gi'inventori hanno il primo dritto d'anzianità nella division della Fama, e non ne resta che una meschina porzione ai servili immitatori; quella pure è loro sovente contrastata. I gran Geni si ssorzarono sempre di prendere una nova strada per arrivare all'eccellenza. E' una non comune destrezza l'inventare, o l'aprire un cammino non conosciuto. I sapienti per la novità dell' intraprese degni bene spesso si resero d'essere ascritti al catalogo degli eroi. Alcuni si sono piu tosto contentati di comparire i primi nella seconda classe, che i secondi nella prima. Un moderno Francese su di ciò rapporta che ,, un Peintre Espagnol, qui voyant, que Titien, Raphaët, et quelques autres avoient pris le devant, et que leur réputation revivoit et croissoit par leur mort. s' avisa de peindre à gros traits, pour être, disoit-il, le premier en cette sorte de peinture, et n'être le copiste de personne "

(17) Il Marchese D. Antonio Spolverini dal Verme di Verona 4 uno de' più antichi e de' più costanti partigiani ed amici dell' Autore. Non si può abbastanza commendare il distinto e raro merito di questo Cavaliere, che tanto onora quella patria, che ha dato all' Italia ed al Mondo il gran Massei. I nobili di quella famosa, brillante e vaghissima Città vantano una coltura generale, un trasporto

mirabile, e un gusto deciso per le belle arti, e le scienze. Il caro Marchese di prosondo criterio, di sano discernimento, e di perspicacissimo ingegno non si è giammai stancato d'incoraggiare i primi voli dell' Autore, quando nella piu verde età scrisse in XV Canti tutta la guerra fra la Casa d'Austria, e quella di Brandemburgo presentati e ricevuti da S. A. R. il Granduca di Toscana nell'anno 1768. La sua anima possiede tutti quei doni che lo rendono accetto alla società, e benemerito alla grata e rispettosa amicizia. Egli è ben degno di servir d'istruzione e d'esempio a quei Grandi, che addormentati sotto le immagini dei loro Antenati, alteri d'un nome che disonorano, inutili allo stato colla pretensione d'onorarlo, rigettano le occupazioni tutte e le fatiche, e negligentando i talenti e disprezzandone le produzioni, aspirano alla sama, e

alle ricompense tutte senz' alcun merito.

(18) L'Abate Zacchiroli premiato dalla Sovrana munificenza è un Cigno de' piu soavi dell'Italiano Parnasso. Le sue interessantissime rime acquistano delle nove beliezze quando da lui recitate, estatici rendono coloro che le ascoltano. Conoscitore del cor degli nomini sà a proprio talento scuoterio, sorprenderio, inteneririo. Il parlare e lo scrivere per il core non è l'arte di tutti. Egli si è distinto in vari generi di Poesia, emulando talora Anacreonte, e bene spesso il Principe dei Lirici. Melpomene e Talia lo hanno fatto non meno acclamare col focco ed il coturno. Possiede del pari quei talenti che lo rendono plausibile nell' Arte Comica e Tragica, rappresentando sulle scene con forza, verità e naturalezza. Gli spiriti limitati e circoscritti nella loro piccolissima sfera non possono comprendere quella moltiplicità di doni, che talora si osservano e si ammirano in un soggetto medesimo. Dove incontrano la leggiadria e l'amabilità, escludono il solido merito; dove trovano le grazie del corpo, ammetter non vogliono le qualità dell'anima, la profondità, la rissessio. ne, la prudenza, il raziocinio. Giunge a tal segno l' ostinata loro mania, che dall'istoria di Socrate toglier vorrebbero che il Filosofo sapeva ballare.

(19) Il Marchese D. Antonio Solari Veneto ha ricevuto dalla Natura un'infinità di doni, che apprezzar lo fanno, ed amare. Ad una figura interessante accoppiar sa le grazie dello spirito, e la coltura. Versato nella Poetica impiega lodevolmente il tempo, che tanti e tanti inoperosi Cavalieri consumano nell'ozio, nel libertinaggio, o sulla groppa d'un cavallo. Il suo animo è benesico. La piu

seriva amicizia lo lega all' Autore. Benchè non occupi - i luminosi gradi, egli non per questo men si attira la venerazione e il rispetto. La mediocrità sola è quella che abbifogna di titoli e di onori; ma la virtu, la quale hà il sentimento delle proprie forze, basta fola a fe steffa. Nemico della venaiftà e dell'orgoglio, è generoso ed affabile. Odiando l'adulazione e la menzogna, è fincero e verace. Egli basta a confondere e ad umiliare quei vilissimi illustri soggetti, che a prezzo non si vergognano di fervir d'istrumento alla bassezza e alla tiranmide, strascinandosi a' piedi dell'oscura opulenza, per l' avidità d'un pranzo, per la bramossa d'un vestito, o per un antichissimo bisogno d'estinguere i propri debiti. La maldicenza la menzogna e la calunnia, loro ereditarie alleate, Somministrano non di raro ad esti l'armi per denigrare l'onore per ofcurar l'innocenza, e per trafiggere la tenerezza, infelice ed opprella. Ma gli attendo in que' momenti, ne quali tutto fugge, ma che resta il solo merito, la virto fola, la fola onestà. Allora la viltà ed il fasto tacciono per lasciar sollevare la voce della coscenza, che mai non muore. L'anima pesa frattanto in una calma terribile tutto ciò ch' è già stat, e sola con ella stessa discopre l'ingiustizie, i parciti, le violenze, e le malvagità, che schiava la tennero in vita a denno dell'umanità Iventurata. Questa è un'idea consolante per l'onore; spaventofa per il delitto.

(10) S. E. D. Caterina Dolfin Tron Cavaliera, e Procuratessa di S. Marco è una dama superiore ad ogni elogio. La sue bellezza l'hà fatta celebre, ma piu ammirabile fi d refe con quelle doti che il frutto sono delle todevoli nostre applicazioni. Occupata in benefizio dell' indigenza, si compiace di scemare il numero degl'infelici. La società che frequenta il suo palazzo, non è la piu nobile, ma la piu onesta e la piu istruera. La grandezza e il poteze da lei occupati vengono per il bene de'suoi simill, non per farne un' inutile pomposa mostra. tettrice dei Letterati, particolarmente predilige i seguaci d'Apolline, fra i quali coltiva mirabilmente le Muse. I Sonetti da lei composti in morte del suo illustre Padre annunziano fotto un patetico intereffante un' anima sensibile, ed un cor tenero e grato. L' Autore conta non equivoche prove del di lei soavissimo, e incomparabil caractere, e con intima compiacenza rammentali di quei momenti entufialicamente fcorsi al fianco d'una dama si illuminata, sì umile, sì compita, ed affabile. La dolcezza benefica

Digitized by Google

benefica del suo core la rende vigilante a prevenire i bisogni, dell'amicizia, e a porgere i piu pronti soccorsi all'infelice virtà, e al merito abbandonato e negletto. La vera nobiltà esser, deve trattabile, dolce e popolare. Ella lasciar si deve intenerire, e avvicinare. Nulla perde ad effer veduta d'appresso. Piu si conosce, piu s'ammira, Ella piegasi con bontà verso, i suoi inferiori, e ritorna senza aforzo nello stato suo naturale. Talora con una piacevole negligenza si abbandona, e mostra d'obliare i propri attributi, ma é sempre pronts a riprenderli, e a farne una pompa degna di lei. Ella ride, ella scherza, ma con dignità. Uno le s'accosta con ritegno insieme, e franchezza. Il suo carattere è nobile, e facile. e ispirando il rispetto e la considenza, sa sì ch' ella ci sembri sublime e grande, senza che ci avvediamo della. nostra piccolezza.

(21) I sintomi delle ferite del diaframma per consenso dei Medici, sono li stessi di quelli communi alle profondeferite del petto. Soffrono i feriti quella specie di convulsione nella bocca, che dicesi riso Sardonico, e pron-

tamente cadono in delirio.

(22) Se si dovesse credere al Cornuto nostro Euripide. Meropia, che sa adesso con Menelao la parte della di lui sposa, non vonterebbe senza fondamento l'illibatezza della fede d'Elena. Il Poeta ci presenta l'istoria di questa Principessa in un modo assai particolare. Elena virtuosa è cio che non si ammira in alcun altro Scrittore. Nell'atto primo della, Tragedia, che porta il suo nome, ella protesta di non essere stata rapita dal Principe Trojano, ma che su soltanto un fantasma affatto simile. a lei, e tanto accadde perché Giunone piccata, che Venere riportata avesse la palma della bellezza, ingannar volle Paride colla falsa apparenza d' Elena ,, Quest' errore (feguita ella stessa a dire) non lasciò d' essere assai funesto alla Grecia, e al regno di Priamo, e non vi fu ne Frigio, ne Greco che non credesse d'aver veduta Elena nei muri di Troja. Frattanto un infinito numero de uomini stati sono la vittima d'una guerra che durò per dieci anni. Troja divenne la preda delle fiamme, e tutta la Grecia fu posta sossopra da un vano, fantasma ,, Chi crederebbe che dal divino Platone adottata fi fosso la tradizione d' Euripide? Nel lib., 9. de Repub. egli paragona gli uomini che corron dietro, a piaceri inutili a passeggeri ai Trojani che combattevano per un fantasma d' Elena, credendo di posseder la vera, che in realtà VII.

non avevano. Questa savola suppor vogito, che stata fosse immaginata dai Lacedemoni, interessati a darli tutta l'apparenza della verità, per falvar l'onore sì lacerato fra i Greci della Cornifacia loro Regina, e quello ancora del buonissimo Menelao, ch'ebbe la debolezza di rappacificarsi colla moglie dopo d'averla ricuperata. Pausanie ci assicura, che li Spartani le innalzarono un tempio, ed Erodoto scrive, che s'invocava dalle madri per rendere avvenenti i loro figlioli deformi. Egli narra, che avendo una Spartana assai ricca (gran qualità per ottener miracoli!) partorita una figliola bruttissima, la nutrice le consiglio di condurla spesso nel tempio della Dea Elena. Divenne la bambina così bella, che la seguito Aristone Re di Sparta se ne innamoro, e la sece sua sposa. Se questo preteso miracolo avverato si fosse, e che l'usficiosa nutrice non avesse cangiata la bambina, il tempio d' Etena stato sarebbe il pin frequentato della Grecia. Spaccia lo stesso Autore un altro prodigio della medesima divinità, ed è che avendo essa acciecato il Poeta Steficore, perchè aveva di lei parlato con poco vantaggio ne'suoi versi, Elena li rese la vista dopo ch' egli ebbe cantata la Palinodia.

(23) Veranio fu marito di Claudia Pulcra parente d'Agrip-

pina, ficcome abbiamo dimostrato.

(24) Metello Celere secondo Tacito, sposò Clodia, che

si prostituì al fratello Clodio.

(25) Era il fratello di Tarquinio superbo. Questo persido Principe asorzò la di lui moglie Tullia, come s'è già provato.

(26) Mevio, a tenore di quanto s'e narrato, forpreso avendo con un nerbo ella mano Lucio Ottavio colla moglie,

lo percosse, e lo cacció; ma era tardi.

(27) A suo luogo si è satto conoscere questo Becco si celebre fra gli antichi per la gelosia. Imparino i gelosi. Egli è in Cornovaglia.

(28) Ved. Plutar Lib. amor.

(29) Fortunata Fantastici nata Sulgher di Livorno è al presente la piu valorosa improvvisatrice ch'abbia non solo la
Toscana, ma l'Italia tutta. La natura l'ha riccamente
fornita di tutti quei doni che concorrono a formare un
persetto ed eccellente Poeta estemporaneo. Prontezza,
vivacità, energia, sentimento, chiarezza, precisione,
eleganza, qualità tanto rare, e non sempre riunite in un
solo individuo, tutte prodigiosamente spiccano nella nostra incomparabile Concittadina. A prerogative così an-

mirabili accoppia la profonda intelligenza della facra e profana storia, non meno della mitologia. La Filosofia e la Pisica sono a lei samiliari, comparir sovente sacendole ne' suoi be' versi adorne delle piu seducenti grazie, e de vezzi piu amabili, che dispensano per mano de' loro prediletti le Meonie Sorelle. La sensibilità della sua bell' anima particolarmente nei foggetti amorofi, fembra che tutta si versi, e si trasfonda nelle di lei rime incantatrici. Ella scuote, commove, seduce, sorprende, interessa, ed ecco il trionfo caratteristico della vera Poesia. Gli stranieri con avidità inebriati corrono ad ascoltarla. ne già incontrano al fianco dell'amabile Fortunata quelle maniere affettate, e quell' orgoglio infaziabile, che fovente si asconde sotto il manto d'un' artificiosa ed apparente modestia. Convien render giustizia alla nostra Toscana. Di tanto in tanto si sviluppano nel di lei seno di questi prodigi, onde le nazioni non si scordino, ch'ella fu sempre la terra ciassica nelle Scienze, e nelle belle Arti. Per altro abbiam corfo un gran pericolo d' essere dimenticati.

(30) Ennia, al dir di *Tacito Annal. lib.* 6. fu la Moglie del nostro Senator Cornuto Macrone, di cui s'è parlato bastantemente a suo luogo. Ei la prestava a Caligola per guadagnarsi le di lui buone grazie. Questa galante-

ria s' e perpetuata.

(31) Calvia Crispinilla secondo Tacito Istor. lib. 1. ebbe in isposo il Console Marco Lucillo. Esta su la maestra delle libidini di Nerone. Noi abbondiamo di simili Precettici, onde saressimo in caso di erigere una copiosissima Università. La cattedra d'Istruzione Fisica ags' imberbi sarebbe con applauso e con successo occupata spocialmente dalle dame quanto la nostra Crispinilla piu pratiche che teoriche. La cattedra di Gius pubblico depredatorio per sa et nesas verrebbe assegnata ex merito all' eroine Teatrali. Quella de Lue Venerea evitanda ex opposito coprirebbesi dalle moderna Attiche Sibaritiche, et sic de singulis.

(32) Galla fu moglie d'un certo Ovinio . Tacito efferisco

che si prostituì a Calpurnio Pisone.

(33) Silia ii sposò col Senatore Marco Prineo. Nerone se ne servì per ogni sorta di dissolutezza. Ella su amica strettissima di Petronio; Ved Tacit. Annal. lib. 6.

(34) Giunia terza Moglie di Calvo. Giulio Cesare le sece il galante; ma non prolungo molto la sua corte amorosa. Egli merito; ed ella concesse. Finalmente il suo C c 2

cicisbeo era un Giulio Cefare. In oggicolla stessa facilità si concede ai camerieri, ed ai lacche. Per le donne di Mondo un cameriere è un cameriere, e un lacche un lacche; ma per quelle un poco piu ritirate, un cameriere ed un lacche non sono che un uomo. Tutto è tentazione per chi la teme.

(35) Drula sposo Mummio. Egli trovo Gracco in stretta conferenza colla moglie, e l'uccise. Questa fabriciera di corna su avidissima d'aver molti ed illustri cicisbei. Le sue galanterie non erano nascoste. E quali son mai de segrete? Quante donne vengono piu conosciute sotto il nome dei loro serventi, che sotto quello de propri mariti!

(36) Se n' è già parlato a luo luogo.

(37) Fu moglie d'un certo Gallo. L'avarizia la indusse a prostituirsi a prezzo. Le moderne Lesbie hanno convertito il prezzo nel mantenimento della carrozza, del palchetto, della tavola, della villa ec. ec.. La paga, o la tassa prende in tal guisa un aspetto nobile; ma la viltà, quantunque ammantata, è la stessa, e l'interesse, ancorche coonestato, manifestasi di gran lunga maggiore.

(38) Eusebia ebbe per marito Vinceslao Imperatore, di cui s' è dato un istorico ragguaglio; Ved. Patarol. Series Au-

gustor.

(39) Fausta sposò Aulio Felice già noto. Questa Cornifacia allegava per sua difesa la debolezza del di lei sacile temperamento. Una donna debole, amio credere, è quella, alla quale si rimprovera un errore, ch'esta medesima rimprovera a se stessa. Quella il di cui core combatte la ragione, e nell'idea d'emendass, o mai non si emenda, o ben tardi.

[40] Taurina si maritò con Sempronio Mosca da noi defcritto. Questa semmina passo per la plu incostante del suo secolo. Sembra che la leggerezza, e la volubilità non siano che sinomini dell' incostanza. Io per altro ritrovo fra di loro una semibile differenza. Stimo che chiamar si debba incostante una semmina che piu non suas. Leggera una donna che ne ama già un altro, e volubile quella che ignora se ama, e ciò ch'ella ama. La mia definizione non è legislativa.

(41) Leda è quella famosa Cornisacia che incornò il credulo Teone singendosi isterica, secondo l'istoria nel primo Poema ampiamente rapportata. Volendo desinir la persidia, oserei dire, ch'ella è una menzogna di cutta la persona; anzi è l'arte bene spesso in una donna di collocare una parola, o un'azione, che ha un aspesto ambiguo e un aloppio fignificato, e talvolta ancora di porre in opera delle promesse, e dei giuramenti, che costano tanto a farli, quanto a violarli. Una donna infedele, s'ella è conosciuta tale dat merito o dall'amante, non è che infedele. S'ella è creduta sedele; è una perfida. Leda dunque non fu che una perfida. Ma della perfidia delle donne se ne ricava sovente un gran bene. Gua-

risce la gelosia.

(42) Frosina su moglie di Cajo Mevio abbassonza cognico. Costei giunta all' età che colloca una donna fra le meda. glione, e volendo sempre correre nella palestra di Venere, le convenne pagare i polledri. Pur troppo ci son delle femmine uguali alla nostra Frosina, che per colpa della loro complessione, o del loro pessimo carattere sono naturalmente la riforsa dei giovani scossumati. Io non saprei decidere se sia piu da compiangersi, o una vecchia che abbisogna d'un cicisbeo, o un cicisbeo che ha bisogno d'una vecchia.

(43) Plautilla è la si rinomata incornatrice del gelolissimo Faro, già da noi tratteggiato. Per ingannar meglio l'oculata gelosìa del Marico, affettava la piu icrupolosa modestia. Alcune sovente hanno voltta celare la propria condotta al par di Plautilla sotto un esteriore riservato, e modelto. Ma tutto ciò che piu d'una di esse ha ricavato dalla continua sua affertazione che non s'è giammai imentita, è stato il sar dire di se,, On l'auroit prise pour une Vestale,,

(44) Ortenzia sposa di Dentone ben noto. Ella su credura dal marito un elempio di cassità e di devozione. Non è la prima, nè sarà l'ultima. Giunse a farli credere, che nella di lui lontananza un genio benefico l' aveva raddoppiata. A Dentone non sconverrebbe il pre-

sente Epigramma.

Charle est de si bonne amitiè, Qu'un jour voyant sa semme en couche, Le pauvre en eut tant de pitie, Qu'il devint plus froid qu'une fouche. Elle au plus fort de ses douleurs, Pour l'appailer, etrange chose, Ce ne sera, dit elle, rien; Taisez-vous, Charle, je sçai bien Que vous n'en êtes pas la cause.

(45) Erinna si maritò con quel Poliagro contentissimo Becco, akrove da noi fatto conoscere. Questa Cornifacia, dice uno Scrittore ,, aima mieux son argent que ses amis, et les amane que fon argent ...

(46) Tertullo fu il Marito di Levina, di cui abbiamo parlato. Costei, oltre la lussuria, era posseduta da una smifurata superbia. Sorprende il vedere nel core d'alcune del Sesso qualche cosa di piu vivo e di piu sorte dell' amore per gli uomini; dir voglio l'ambizione. Simili donne rendono l'uomo casto, non avendo del loro Sesso che gli abiti. Levina andò ancora nel ruolo di quelle, che sovranamente dominano i propri mariti. Questo Madrigale può adattarsi ai nostri Conjugi.

> Vous êtes, Janneton, fort grande menagere; Jamais femme ne fut plus active que vous; Vous ne laissez jamais la moindre chose à faire

A votre gros et gras epoux.

Soit qu' il dorme en son lit, ou qu' il sasse l'yvrogne,
Il est toujours certain qu' il on sait sa besogne,
Si bien qu' il vit content sans peine et-sans ennui,
Car comme il aime à boire et dormir à son aise,
Il est ravi, le pauvre Blaise,

Qu' on fasse à la maison toutes choses sans lui.

(47) Marcia, com'è noto, su una delle dissolute mogli di
Catone. L'esempio d'un marito sì virtuoso nulla insiul
sulla di lei dissamata condotta. I suoi costumi presero
norma da quelli de' di lei amanti, che tutti surono di
pessima riputazione. Sovente la maggior parte delle donne
non ha principi. Si lasciano esse condurre dal proprio core, e in quanto al loro costumi, dipendono da quelli
de' propri amanti.

(48) Postumia si maritò con Publio Servio Sulpizio Ruso Lemonia, da noi descritto nel Senato dei Becchi. Per quanto merito egli avesse, ceder doveva a Cesare cicisbeo della moglie. Io non comprendo come un uomo che si abbandona al proprio umore, che negligenta l'arte di comparire, ed essendo burbero nei modi, aspro nelle risposte, incivile, freddo, e taciturno sperar possa di disendere il core d'una bella e giovine sposa dall'intraprese del suo galante, che impiega il lusso, l'eleganza, la pompa, la compiacenza, le premure, i doni, l'adulazione.

(49) Fulvia Moglie di Metello rimale con altre molte difonorata nel detestabile convito di Tribunizio. La sua riputazione di donna galante sa supporre che gli aggresfori non impiegassero molta sorza per sottometterla. In oggi le semmine galanti, e le così chiamate cochette, comprendono la maggior parte del Sesso. Una donna galante vuol essere amata. Basta alla cochetta d'essere trovata amabile, e di passare per bella. La galante cerca di conquistare; la cochetta è contenta di piacere. La prima scorre successivamente da un impegno ad un altro; la seconda s'applica a piu divertimenti in una volta. Quello che domina nell'una, è la passione e il piacere, quello che signoreggia nell'altra, è la vanità, e la leggerezza. Io chiamerei la galanteria una debolezza del core, e forse ancora un vizio di complessione. La cochettetia è uno fregolamento di spirito. La donna galante si sa temere; la cochetta aborrire. Di questi due caratteri comporre se ne potrebbe un terzo, e sarebbe il peggiore di tutti. La donna di Teatro.

(50) Ippia ebbe per marito il Senator Vejento, del quale si parlò nell'enumerazione dell'eminentissimo Senato. Co-stei se ne scappò in Egitto collo spadaccino Sergio, avendolo sperimentato infaticabile ne' duelli. Vejento era pieno di virtu e di solido merito, ma sorse li mancava la solidità di quello, che piu impegna una fresca consorte.

(51) Certo Niccolao prostitutor pubblico della moglie a prezzo, su il marito di Claudina. Si vuole che non sossie bella, anzi assolutamente brutta; ma non per questo lasciò d'avere molti ragguardevoli personaggi che l'amarono con passione. Se una brutta è amata, lo è per lo piu all'eccesso. Bisogna supporre che ciò nasca, o per una stravagante debolezza dei suo amante, o per causa di piu segrete e piu intime sorze di quelle, che possiede un'incantatrice bellezza.

(52) Metelia moglie di L. Silla si rese celebre co' suoi Cornisaci disordini sin nella Grecia. Contò fra le sue conquiste le persone piu elevate ed insigni della Repubblica. Ebbe molti amanti, ma pochi amici. Ciò è nell'ordine. L'amore nasce bruscamente senza risessione, o per temperamento, o per debolezza. Uno sguardo un riso un vezzo d'un bel volto ci colpisce ci fissa ci determina. L'amicizia al contrario si forma a poco a poco, col tempo, colla pratica, con un lungo commercio. Quanto spirito, quanta bontà di core, quanta affezione, quanta servigi, e quanta compiacenza è necessaria negli amici per operare in piu anni assai meno di quello che talora produce in un sol momento un amabil viso, o una bella mano!

(53) Arremia, che fiori nei tempi del Cornuto Filippo, supposto l'adre del bastardo Alessandro Magno, è già nota con Faulio suo contentissimo Becco, che colle proprie corna sottopose l'emolo Nicostrato. Nei contrasti dei partiti, e delle cariche per lo pin vince chi le ha più

lunghe, e Faulice, fecondo Plutarco lib. amor. le aveva d'una lunghezza, e folidità prodigiosa. Erano poi così copiose, che non poteva l'uman. occhio giungere a numerarle. L'Epigramma che segue non sembrerebbe totalmente suor di proposito per il cornutissimo Faulio.

Nons passions Life et moi auprès d'une riviere. D'où les de se baigner, Guillemin le Cocu, Tout à coup vint à fortir nud. Lise en sit trois pas en arrière; Moi pour la rassure, belle, qu'avez-vous vû? Dis je d'une voix assez forte; Cet homme a beau montrer son cul,

Il ne nous montrera jemais tout de qu'il porte. (54) Tacita fi un) con quel cognito Giureconfulto Becco volontario, nemico acerrimo della Legge Giulia, e amicissimo della Papia. Vogliono alcuni che i due nostri Conjugi fulla gioventu del loro matrimonio fi amassero con trasporto. Ciò è pure in regola. Si offerva, che quelli i quali si amano da principio colla piu violenta passione, contribuiscono a poco a poco reciprocumente ad amarsi meno, ed in seguiro a non amarsi piu. Se l' uomo o la donna impieghi piu del proprio in questo ordinario cangiamento, non è facile a decidersi. Le donne accusano gli uomini d'esser votabili, e gli uomini dicono che le femmine sono incostanti, e leggere. La verità si è che il tempo, il quale fortifica l'amicizia, indebolisce l'amore. La freddezza e i rallentamenti nell'amicizia hanno le proprie cause. Sovente fra due amanti non v'è altra ragione di non amarii piu, se non quella, d' essersi troppo amati. Non è in potere dell'uomo l'amar sempre. siccome non è in sua balia il non amare giammai. Il fatto per altro prova che gli amori muojono generalmente per colpa del difgusto, e l'oblio li seppellisce. Il principio e la decadenza dell'amore lo aununzia quell' imbarazzo che provano gli smanti nel ritrovarsi soli. Il cesfar d'amare e una prova fensibile che l'uomo è circoferitto, e che il cor non meno ha i propri limiti. Se l'amore è debolezza, è spesso un'altra debolezza il guarir dall'amore. Si guarifice in amore, come uno si consola nel dolore. Il core non possiede quant'è necessario per amas sempre, e per sempre piangere.

(55) Basina su moglie del Principe Basino. Come altrove si e detto, amà coste il Re Elderico di Parigi, col quale suggi in Francia, ove procreò il bastardo Cladoandro, che ascese al trono dopo il padre. Si vuole che Basino posseduto.

foffe

fosse dà una violenta gelostà. Se la destuires per un sospetto ingiusto, bizzarro, e senza sondamento. L'altra specie di gelossa, la quale è un sentimento giusto, naturale sondato sulla ragione, e l'esperienza, meriterebbe un nome diverso. Il temperamento influsse affaissmo alla gelossa, ma ella non sempre suppone un amore eccessivo. Quelle donne che non ci risparmiano in alcuna cosa, chè ei porgono mille occasioni di sospettere, degne non serbbero della nostra gelossa, se ci regolassimo piu sul nostro corè, che su i loro sentimenti, e sulla loro condottà. (56) Chi non si rammemorasse di questo insigne Becco, rittorni alla nota 13 del Canto 33.

(57 Questi pure possono di novo essere visitati nel Ganto succitato alla respettiva loro nota.

(58) Come abbiam provato, Calpurilo Pifone fu Senatore ricchissimo, e nobilissimo; Ved. Dione lib. 59. e Sveton.

in Cajo.

(59) Le anime hanno la propria galanteria e gentilezza, da cui si forma un cor grande e sublime. Questa perfezione non s'incontra in tutti i personaggi, poiche ella suppone un fondo di non ordinaria generosità. La prima cura d'un core eroico è di parlar bene dei propri nemici, e di saperli ancora con maggiore impegno beneficare. Nell' occasioni di vendicarsi è quando egli comparisce piu luminoso e piu bello. Ei non negligenta simili congiunture, onde servirsene, anteponendo la gloria di perdonare al piacere d'una vittoriosa vendetta. Quelts può chiamarsi ancora a mio credere una virtu politica. L'istoria Romana ci porge un grand' esempio d'una tal generosità nel Becco Imperatore Adriano, il quale riscontrato avendo uno che offeso lo aveva, quando non era che semplice particolare, grido,, Tu non hai piu nulla da temere " Non v' e elogio che agguagli questo bel motto di Luigi XII Re di Prancia ,, Il ne sied pas au Roi de France de vanger les querèles du Duc d' Orleans " Ecco i miracoli d'un core veramente grande ed eroico. Non senza mistero un saggio Monarca portatava per divisa un Re dell' api circondato dal suo sciame con queste parole,, non utitur aculeo kex, cui paremus,, Uno dei sette Savi dir suoleva, che il perdono vale assai piu del pentimento.

(60) Ved. Tacito Annal. Fu imbeccato da Pifone, a cui fi fottopofe Galla fua moglie, come abbiamo detto di fopra Ovinio paísò per un eccellente fradicatore delle pian-

to critiche.

D d

(61) Il Pontefice Massimo appresso i Romani, secondo è noto, era il Capo dei Sacerdoti. Egli aveva la potestà d'interpetrare le leggi scritte, e arbitrariamente dirigeva le cerimonie, disponendo e moderando quanto spettava al Sacerdozio con quell'autorità, che particolarmente leggesi in Sveton. in Augus. cap. 31. L'istituzione del Pontificato si attribusce a Numa. La di lui potestà si contervò nel pieno suo vigore in tutto il tempo della Repubblica. I Pontefici si sceglievano fra quelli individui, che avevano occupate le principali dignità, ed otrenuto l'onore della fedia curule, come si raccoglie da Livio nel lib. 25. Ma col progresso dei tempi s' inalzarono al Pontificato molti ancora dell'ordine piebeo. Quanto grande fosse una tal dignità si rileva dall' essere con profusioni larghissime il nostro Giulio Cesare giunto al Pontificato, egli che fu tanto avido degli onori, della suprema autorità, e delle mogli altrui. Augusto, e in seguito altri Imperatori, aspirarono e giunsero ad una tal carica, non solo per il desiderio di tanta dignità, quanto ancora per una sana politica, che fin da quei tempi infegnò ai Sovrani lo afficurarsi d'un corpo che rendevasi formidabile coll' armi petentissime della religione. Si osserva che il titolo di Pontefice Massimo s'incontra piu di frequente nei monumenti antichi. Nei posteriori trovasi piu raramente. L'Imperator Graziano non fu Pontefice. Zosimo nel lib. 4 pretende che Graziano lo ricusasse. Gl' Imperatori non assunsero soltanto il nome di Pontesici Massimi, ma ne addossarono le insegne, e da molti se n' esercitarono gli uffici, come si legge negli storici, e particolarmente lo afferma l'eruditissimo Spanemio nella sua Diss. 8. Il Pontificato era perpetuo. Nelle medaglie, nelle monete, nelle iscrizioni, e negli altri monumenti non si osserva su di ciò innovazione alcuna, come avvenne nei Consolati, e nella Potestà Tribunizia, ancorche i Principi stessi se ne rivestissero.

(62) Alessandro de Brambilla Pavese Chirurgo generale dell' Armate Cesaree, e Medico di S. M. l' Imperatore si è immortalato coll' erudita e prosonda sua Istoria delle Scoperte Medico-Chirurgico-Anatomiche degl' Italiani, di cui fatta più volte abbiamo onorevol menzione. Il suo carattere lè raro. Oltre il merito del sapere, possiede tutte quelle prerogative che lo reudono non meno pregevole all'amicizia, e agli onesti e saggi conoscitori. La ragionata prudenza, l'assabilità assettuosa, la facile modessia, la gentile urbanità, la semplice schiettezza, e l'onestà

illibata pregi sono che lo adornano in grado massimo, e che sforzano ad amarlo, e ad egualmente stimarlo quelle invidiabili, marare persone, che apprezzano i talenti uniti alle sociali virtu. Egli ha un vivissimo e sensato trasporto per le opere delle Muse. La sua costante amicizia per l'Autore in tutto il corso del tempo, ch'egli sotto la direzione, ed ammaestramenti dell' immortal Metastasio ebbe l'onore di scrivere per i Cesarei Teatri, li risveglierà mai sempre in petto i piu veraci sentimenti di riconos. cenza e di stima. Egli abita la Corte sotto il savor del trono, ma ciò non influisce, che a renderlo piu sensibile piu socievole piu disinteressato. Le ricompense del piu iliuminato e giusto de' Monarchi perder non li fanno la sua naturale dolcezza, e la sua modesta affabilità. Certe anime basse illustrate ed inalzate dal savore, le quali piu non conservano le loro lodevoli qualità, sembrami che assomigliar si possano alla samosa statua di Lisippo. Rappresentava questa Alessandro Magno, ed era piena di vita, e d'espressione. Nerone credendo d'aumentarne la bellezza, la sece indorare. Ma non fu piu Alessandro. Col colore del bronzo si erano perduti quei lineamenti, che la rendevano una figura animata. Era brillante, ma morta, nè piu vi s'ammirava quella fronte marziale, che simpatizzava col bronzo. La presenza della Sovranità non ha reso meno franco, meno schietto, e meno sincero il nostro rispettabile Amico. Solone parlar suoleva liberamente a.Creso. Esopo li disse: uno non deve accostarti ai Principi, o deve cercare di piacer loro. Tu t' Inganni ( rispose Solone ); o non bisogna accostarsi ai Monarchi, o dir loro la verità. Un lungo servizio, uno zelo infaticabile, e il profondo merito gli hanno appresso Cesare con pubblica acclamazione aperta la strada agli onori ed alle ricompense. Pur troppo moltissimi nomini simili sono a quelli a beri già grandi, che trapiantati nei giardini, sorprendono gli occhi di coloro. che collocati gli osfervano nei regi e magnifici viali, dove hon gli hanno veduti crescere, non conoscendone ne i loro principi ne i loro progressi. Rari sono quei Sovrani che collochino, e dispensino i favori e le grazie con giustizia, oculatezza ed esame. Aristotile su ricolmo di benefizi da Filippo; Xenocrate da Alesfandro; Areo da Augusto; Dione da Trajano; Sesto da Marcaurelio. Il gran GIUSEPPE immita Principi sì uman, sì taggi, e si riconoscenti. Egli sà premiare, e sà scegliere. Il recente inalzamento di S. E. il Conte Giuseppe de D d 2

Wilzeck eletto Ministro Plenipotenziario presso il Governo generale della Lombardia Austriaca, sempre piu caratterizza la perspicace mente, e la ragionata penetrativa dell'incomparabile nostro Monarca. Il Conte de Wilzeck hà tutte le qualità intime che a formar concorrono un ottimo Ministro. Vigilante, attivo, conoscitore, intraprendente, illuminato, giusto, benefico, dotto, patrocinatore, affabile, esperto, cauto, disinteressato, magnifico, generoso, e dolcemente grande ecco tutto ciò che in subtime grado lo distingue, lo tratteggia, e lo innalza. Sollevando, e illustrando in tal guisa CESARE il vero merito, ei non ignora che per la felicità d'un regno è necessario ricompensare il sapere e la virtu, l' Arti e le Scienze L'industria effer deve distinta, esercitata e incoraggita alla fatica dalla stessa fatica. Colle provide indefesse cure, e savissime costituzioni l' Austriaco Monarca và sempre piu selicitando i suoi popoli, i suoi regni, che già cominciano a risentire i satutari e benefici effetti di quella mano che li governa e li regge. Ogn' anno omai accresce la comodità dell'anno che lo precede. L'agricoltore che guida l'aratro vede al fine dei solchi la dolce immagine della libertà, del riposo, e della felicità de'suoi figli. La piccolissima porzione che cede allo Stato, il fa nascere l'idea della pubblica pfilità, e quella che accumula lo assicura dai bisogno e dall' indigenza. I diversi popoli, adorando secondo il proprio culto l'Ente supremo, prostrati innanzi ail' are benedicono il suo nome, e i vecchi genitori piu non temendo o il fanatismo o la superstizione bramano nel placido seno delle loro famiglie che il cielo confervi quell'amoroso Sovrano, che felicita e prolunga i cadenti giorni del viver loro. I beni dell' orfano del pupillo della vedova dell' imbecille e del credulo più non si versano in grembo dell'ozio dell' ignoranza e della pigrizia. I tesori col mezzo di novi e facili canali aperti dall'industria e dal commercio ritornano a quello che li porge, e la giustizia pesando gli aggravi e i doveri dei sudditi, non si serve de fuoi dritti con rigore, ma si lascia spesso intenerire dall' umanità, la quale non è in se stella che una giustizia. Il gran GIUSEPPE occupato nei facri doveri del trono ha con lungo studio appresa l'arte di far germogliare nella sua bell' anima le passioni utili, sossocando in essa le passioni pericolose. Egli è sensibile senza debolezza, giusto senza durezza, elevato fenza orgoglio. Innanzi a lui fcomparisce l'intervallo che v'è fra il Monarca, e fra gli uomini, confiderando al fianco del potere e della grandezza l'umiliante egnaglianza dell'umana imperfezione. Afcolta la voce della natura che lo invita ad abbaffarfi verso i suoi simili, rendendolo compassionevole in mezzo a tutto siò che sa tacere ed estinguere la pietà nel cor del Grandi. L'umanità lo benedice, la tolleranza lo venera, il pubblico bene lo adora, e l'amor dei popoli l'innalza-un tempio nel proprio core, che dalla gloria e dall'immor-

talità confacrafi al nome del gran GIUSEPPE.

(63: il Conte Vincestao di Purgethali della Città di Gratz è il piu trasportato partigiano, e parziale amico dell' Autore. Il suo palazzo e il suo castello sembrano il Santuario delle Mule è delle Scienze. Non s'è stancato con i contigli, e colle premurose infinuazioni di fostenere e dirigere i primi pulli dell'Autore, onde viepiù si spingesse fulla carriera che calco l'Artosto, il Tassoni, il Fortiguerri, e nel nostro secolo il gran Voltaire. Alle premure uni i benefizi, e ai configli le grazie. Sorprende la di lui delicata e sensibile intelligenza nell'assaporare le bellezze de nostri Poeti, e di quelli particolarmente che s'immortalarono nell' Epopeja. Gli antichi è ben noto quanto apprezzassero gli Epici al di sopra degli attri, perche celebratori dei grandi uomini, e dell'eroiche intraprese. Fra i Celti i Bardi erano i Cantori degli eroi. Gli mettevano nel centro delle Armate, invitandoli con dire " Venite a vederci morire, e canterete di noi ,, Il guerrieto che cadeva trafitto voltava gli occhi moribondi verso ii Poeta, ch'era incaricato d' immortalarlo. I Normandi portavano non meno nei vali celli da guerra li Scaldi, i quali erano i Poeti presdelti per cantare e celebrare le loro gesta. Un Cavaliere sì intelligente, sì rispettabile, sì genoroso ha inelzata e illustrata la propria nobiltà sopra un principio piu grande dei propri Avi. L'questo la virtu l'onore e il sapere. Ben pochi si sollevano sopra una base sì luminosa, e a questi convien rammentare, e dire " Tu es grand, tu es puissant; ce n'est pas assez; fais que je t'estime, afin que je fois trifte d'etre decha de tes bonnes ances, ou de n'avoir pû les acquerir ,,

(64) Il chieriffimo Abate Pictro Metaffasio rapitoci non fia molto della morte, ma che pur vivra eterno nella fiememoria degli uomini, basta che si nomini, e nulla plu. Pieno d'un vero interesse, e d'un costante impegno perasuase l'Autore a non aliontamarsi dall' Epica, aliorche pro-

dusse in Vienus Il Campo di Boemia in lode di S. M. l'Imperatore., Cangiate strada (egli era solito di ripetere); la mia nicchia è la Drammatica; la vostra è l'Epica. . Sarà un pregiudizio farà una prevenzione (foggiune geva) ma sembra che dopo di me gli scrittori Drammatici, o siano costretti a servilmente immitarmi, o a , comperire bene ipesso colle mie vesti medesime Il Canto Epico da voi tessuto per celebrare le auguste 🚅 virtu del nostro amabilissimo Sovrano mi annunzia un' anima formata per l'Epopeja. Guardatevi dal tradurre. 😦 e dall'improvvifare. Il traduttore affuefatto a feguitar " la lihea, che trova descritta, non si rende piu capace a d'avanzarsi, se non sulle tracce, che a lui si presentano. L'improvvisatore che non ha tempo di scegliere i pensieri e di purgar l'espressioni, colla medesima facia lità scrive, e colla facilità medesima comparisce sotte 1'esame freddo, scorretto, e mediocre. V'è gran diffe-, renza fra l'ascoltare, ed il leggere. Ecco il motivo per cui le Poesse del Perfetti piacquero assaissimo a s chi ascoltava, pochissimo a chi leggeva. In una parola. Chi traduce piu non crea; ch' improvvila piu non fcrive ,, I suggerimenti d'un sì sperimentato maestro produssero neil' Autore l' effetto, che il gran Metastasio si era proposto, ma nel tempo che il Poema frutto de' di Ini savi consigli, e sincere premure esserti dovea presentato, la morte lo sorprese. Tutti gli amici che lo hanno avvicinato, possono soltanto calcolarne la perdita. · Neil' infinita lista de' Poeti è un fenomeno assai raro. Egli è vissuro fesice, ed è morto ricco.

(65) S. E. D. Vittoria Serbelloni nata Principessa Ottoboni Duchessa di Fiano, Dama dell'insigne ordine della Crociera ec. si è distinta colla sua bella ed esatta traduzione del Teatro di Destouches. La beneficenza, l'amicizia, e la generosità state sono da lei impiegate in vantaggio dell'Autore, che ritrovo sempre al suo sianco la gentilezza, l'urbanità, e la grandezza sublime insieme e modeste. Colla scorta de' suoi prosondi lumi, e del suo razionato criterio si è degnata or di correggere, or d'approvare le teatrali produzioni dell' Autore, infimuandoli a zentar sempre la novità. La Tragedia dei Solitari divisa per la prima volta in quattro atti colle Pantomime analoghe fra gli atti stessi, non mai per l'avanti introdotte fu i nostri Teatri, fu un parto nato, e cresciuto sotto A di lei occhi, che in seguito uscì dai torohi di Lom. hardia all'ombra de'suoi luminosi auspici. La società de. gli nomini colti che la circondano, bastar puote a caratterizzare questa dama incomparabile, che vanta un ottimo core, e un'anima intenta solo a benesicare e ad interestarsi per il merito, e la virtu. La di lei assabile umiltà le sa riguardare non senza compassione la grandezza ignorante ed orgogliosa, la quale adegna sovente di respirar quell'aure, che respirano l'onesta, ed il sapere, da cui non si posseggono ne beni, ne illustri natali. Si trovano de fanatici, che pretendono esservi de'gradi sin dopo morte, e che i titoli della superbia passino, per così dire, alle reputazioni dei Grandi. E' necessario, e l'ordine della società sondato sulla positica e sulle leggi dimanda, che queste distinzioni sussissano nel corso della vita, ma le ceneri rinchiuse in una tomba divengono eguali. In saccia alla posterità non vi sono piu gradi; vi sono degli uomini.

(66) S. E. il Marchese di Clermont d'Amboise Ambasciatore di S. M. Cristianissima alla Corte di Napoli ec. ec. è un Cavaliere, che alla sublimità della nascita accoppia tutti quei pregi, che distinguono i Grandi. Magnifico, colto, affabile, e generoto ha riguardato sempre con parzialità invidiabile l' Autore, compiacendosi di ragionar seco lui con criterio, gusto, intelligenza e raziocinio sulle produzioni dei Poeti classici, e sulla Musica, che ad eccellenza possiede. La sua savorevole approvazione avendo lusingato l' Autore, contribuì assaissimo, ond'egli non si smarrisse nella grandezza dell' impegno intrapreso. Il pasfare fotto al giudizio, e all'esame d'uomini dotti e illuminati è la piu sensibile ed intima soddisfizione per chi s'applica a coltivare le belle Lettere e le Scienze. Molti dicendo vanno, che rari sono gli eccellenti Poeti, ma dove si trovano coloro, che capaci siano di gustarli e d' intenderii? Altri esclamano, che non si sa piu scrivere; ma sappiamo noi leggere? Non si può negare che la Francia non sia adesso l'Atene dell' Europa, e che il Mecenatismo non siasi ritirato sulle fortunate rive della Senna. Il palazzo del nostro ragguardevole Personaggio è l'assio delle belle Arti, incontrandovisi quanto hanno prodotto di piu perfetto, di piu grande, e di piu sublime la Poesia, la Musica, e la Pittura. Con un trasporto sincero, e benefico accoglie i talenti, li distingue e li premia, onorandoli della fua confidenza e pregevole amicizia. Al favore, e al patrocinio dei Grandi debitori siamo dell' invenzioni, e del progresso di tutte le Arti, e di tutte le Scienze. Quando i Monarchi seppero incoraggire,

proteggere, e ricompensare, si vide la Geometria aprire alla Pilica le porte della Natura. Comparve l' Algebra specie di linguaggio e di guida, che con una benda agli occhi perviene a ciò che non diffingue. Sorfe l'Aftronomia, che da un' infinita distanza tira delle linee di comunicazione coll'uonio. Si presentò la Geografia che misura e conosce la terra dai cieli. Venne la Natitica che dimanda la fua strada ai Satelliti di Giove. La Manuvra, la quale calcolando la relistenza e le forze, scorre su i mari. La Idrografia, che maneggia i fiumi colla mano dell' uomo; L'Ottica che gli dà un novo senso; La Meccanica che li somministra delle nove braccia; L' Anatomia che studia su i corpi organizzati e sensibili; La Bottanica che contempla e ricerca i vegetabili; La Chimica che scom-pone, e scioglie i liquori, i minerali e le piante, e finalmente la Medicina, che ricevendo gli aiuti dell' Anatomia, della Bottanica e della Chimica gli applica ai mali filici, che affliggono e defolano l'umanità e la natura .

(67) L'Abate Vasco Turinese è affai benemerito della Repubblica Letteraria. La sua utilissima Opera dei Contadini, e il suo applaudito Saggio delle monete palelano la profondità dei lumi e l'estesa dei talenti politici che lo adornano e lo distinguono. Il suo zelante impegno per la gloria dell'Autore lo hanno reso vigilantissimo in correggerlo, dirigerlo, configliarlo, ed istruirlo, altorche gettò in Milano i primi fondamenti della sua macchina Poetica. S. M. il Re di Sardegna, Principe rimuneratore e intelligente, lo ha con una congrua pensione collocato nelle sue regie finanze. Al merito della dottrina il carissimo nostro Amico accoppia un cor sensibile, un' anima schietta, e un'onoratezza semplice e pura. Odiando la balla venalità, stima gl'ingegni, e cerca di sostenere, e incoraggir la virtu, che battendo la carriera del sapere, ben di raro v'incontra quella fortuna, di cui per tante oblique strade in traccia vanno la cabala, la sfacciataggine, l'intrigo, e l'adulazione. E' una qualità di pochi dotti il non perseguitare o degradare in palese o in privato gli altri uomiui che brillano nelle Scienze. Plinio il giovine fu il rivale e l'amico di Tacito; esempio memorabile che pochi immitano, che tutti ammirano. Ambedue egua mente celebri, e godendo entrambi della reciproca loro gloria, gustavano insieme neil'esercizio dell' amicizia e delle Lettere quella felicità si pura, che non danno le dignità ne l'orgoglio, e che si ritrova

pisrova ancor meno nel commercio dell'amor proprio, in quello d'un' apparente affezione, ma di recle indifferenza, falfamente denominato focietà; commercio ingannatore, che soddissa le anime vane, che diletta le anime volgari e leggere, ma che si rigetta dall'anime sentibill, poiche altro non sa che separare e isolar gli uomini nel tempo che piu affetta di riunirii. Plinio e Tacito volevano vivere, e morire insieme, e desideravano, quando non sarebbero piu in vita, che la posterità unisse ancora i loro nomi, come lo erano state le loro anime nel corso della vita.

(68) Il Dottore Agnelli Ferrarese è un Poeta che spicca per il suo stile sublime, tenero, purgato, e veramente petrarchesco. La sua rinomata Raccolta di Sonetti di vario genere, che si compiacque di personalmente offrire all'Autore, allorquando ando a venerar le ceneri del divino Ariolto nella di lui fortunata ed inclita Patria, manifesta quanto gusto possieda, e con qual franca mano dispor sappia e servirsi ne' diversi quadri de' colori Poetici. Il suo zelo per il Poema, e la sua amicizia per l' Autore le renderanno sempre stimabile e caro ad un'anima riconoscente e affettuosa. Se talora s' è compiacinto d'applaudir la Corneide con quella moderazione che caratterizza la sincerità e l'onore, coll'onesta fincerità medesima non ha risparmiata la faggia, e ben pesata censura. Chi affronta il pubblico, conviene che si provveda d' una buona dose di pazienza per ascoltar sovente non i giudizi che pronunciano il raziocinio e la ragione, ma quelli dell' ignoranza e dell' invidia. La Motte cieco en assito in un cantone d'un casse, donde sentiva lacerare la sua Ines, Tragedia così tenera e interessante. Placido in mezzo à fuoi detrattori, gli lasciò declamare a loro ta-lento, e allorche suono l'ora dello spettacolo, si alzò dicendo tranquillamente: Andiamo, Signori, andiamo alla fessantesima seconda recita della cattivissima Tragedia d' Ines.

(69) Ranieri Rastrelli si è satto specialmente conoscere col suo applaudito Poema il Calvario. Dalla di lui secondissima penna sortite sono un' infinità di moltiplici altre Opere l'oetiche, che lo manisestano per uno scrittore sacile, elegante, e d'una pronta e svegliata santasia. Avendo egli per esperienza provato quanta immensa fatica costi l'avanzassi e lo spingersi verso l'Epopeja, non si è mai vestito coll'esterno d'un rigido censore per sar maggiormente risaltare le impersezioni, e gli errori del neservità.

stro Poema, compiacendosi d'essere ascritto nel ruoto de' di lui animoli partigiani, e rifoluti fautori. Nel grambo della deliziosa Partenope ei placidamente gode di quella riputazione che si è meritamente acquistata sta i dijetti d' Apollo. In quella ridente Metropoli i Letterati non si riguardano come una focietà in contumacia, e particolarmente gli amici delle Muse sono accolti, benesicati, acclamati. A fronte di certi spiriti umiliatori e detrattori conviene armarsi d' una certa arditezza per sostener l'onore della Letteratura. Appresso di costoro trovasi una stabilita prevenzione contro i dotti, e specialmente contro i Poeti, togliendo loro la cortesia, la civiltà, il saper vivere, e lo spirito di società, inviandoli così spogliati fra le Muse e fra i libbri. Siccome l'ignoranza è uno stato tranquillo e comodo, che non costa alcun travaglio, innumerabili sono le persone, che lo abbracciano, per cui formali un numeroso partito, che sopravanza e supera quello dei Letterati. Se i dotti allegano in loro favore i Galilei, i Corneli, i Newton, gli Elvezi, i Montesquieu, i Voltaire, e tanti altri sublimi Geni ugualmente illuminati e celebri; fe ofano citare i gran nomi dei Medici, degli Errici, dei Luigi XIV, come Principi che hanno saputo unire alle piu belle ed eminenti nozioni e l'atticismo dei Greci, e l'urbanità dei Romani, non si stancano d'inculcare che tali fenomeni ed esempi singolari nulla provano in favor dei dotti, e se questi ricorrono a delle solide ragioni, e a degl'incontrastabili argomenti, sono essi deboli e inconcludenti contro la voce della moltitudine.

(70) Il Marchese Giuseppe de Frescobaldi è un Cavaliere socievole, colto, semplice, e schietto, Fornito d' un sano giudizio occupa le ore scorrendo le produzioni degl' ingegni, e rilevandone le bellezze ed I pregi. La fua affabilità naturale non si è scossa all'aspetto degli adottati costumi dell'illustre superbia. Popolare e modesto si avvicina al morito senza ricercare se i di lui avi li porgano il dritto d'essere ammesso alla nobile confidenza. L' Autore è stato ricolmato d'attenzioni e di grazie da un. così faggio Cavaliere, che non ha sdegnato con amichevole gentilezza di mostrarsi fra i discreti fautori del Poema. Egli gusta particolarmente le opere delle Muse accogliendole con bontà, e distinguendole con trasporto. Non immita i Grandi, i quali suppongono non essere la Poetica un dono utile, e per conseguenza doversi riguardare come un'arte da abbandonarsi al disprezzo e all'

bblio. Questo inganno, questa menzogna, o questa inejustizia troppo favorisce la venalità e l'ignoranza per non aver dei potenti e ragguardevoli approvatori. Quantunque l'allegar qui difese non serva che a degradare una causa già celebre, già decisa, dirò soltanto, che Augusto il quale pari non ebbe nel reggere il mondo, non s'addottrino in altre scuole, che in quelle de Poeti, e specialmente di Virgilio e d' Orazio. Scipione Affricano ebbe in tanto pregio il suo Ennio, che si persuase non poter giungere al colmo della gioria, se non faceva comune il sepolero con chi avea fatta comune la mensa e la vita. Quinto Fulvio comando che le spoglie rapite agli Etoli si dedicassero piu tosto alle Muse che a Marte, e tanto si operò da questi Erol prudenti per far conoscere che i piu preziosi tesori delle utili virtu non si spargono se non dalle mani degli eccellenti Poeti Notiamo per altro l'aggiunto di eccellenti. Oggigiorno sou rarissimi quelli di tal categoria. I mediocri sono infiniti; ma in poesia la mediocrità si disprezza. Ecco perche generalmente parlando i poeti moderni accompagnati fono dall' indigenza, dall' abbandono, dall' oscurità, dal disprezzo. (71) Il Padre D. Onorato Buonamici Nobile Volterrano Monaco Cassinense Abate della Badia di Firenze è di quelli nomini rari, che nascono ad onore dell'umanità. Egli è un esempio da proporsi al fasto, e ai ministri del tempio. Tranquillo, amabile, sensibile, modesto, e splendido, in mezzo all'illustre e ragguardevole Comunità a cui presiede, si attira l'affetto, la venerazione, e la stima universale. Religioso senza osténtazione, e vigilante senza asprezza accoppiar sà nell'edificante adempimento de'propri doveri con difficile unione quelle lodevoli qualità che sembrano fra di loro si separate, e incompatibili. Le grazie e i favori da lui compartiti in ogni tempo aii' Autore resteranno eternamente impressi nella memoria della grata e rispettosa amicizia. Erudito e intelligente non sdegna di trattenersi colle scherzevoli Muse, apprezzandone le grazie, e lodandone la leggiadra venustà con economa lode, e con ragionata prudenza. Egli si vanta d'essere ascritto nel novero di quei saggi, che non scelgono i propri amici fra i piu nobili, ma fra i piu colti fra i piu onesti e sra i piu rispettabiti. L' Egitto che su la scola d'Orseo e d'Omero, di Pittagora e di Platone. di Solone e di Licurgo, riguardò la nobiltà come un pregio inutile, e da non considerarsi negli uomini, allot che si trattava di consacrare nei fasti della celebrità e E e 2

della virtu an estinto Cittadino. V'era un lago che bisognava traversare per giungere al luogo della sepoltura.
Sulle rive di questo lago veniva il morto arrestato.
Non gli era cercato s'era Nobile, o qual luminoso grado avesse occupato, ma gli dicevano: Qualunque tu ti
sia, rendi conto alla Patria delle tue azioni. Qual uso
hai tu satto del tempo e della vita? La legge t'interroga. La patria ti ascolta. La verità ti giudica. Il Cittadino convinto di non aver' osservate le leggi, condannavasi; la pena era l'infamia. Ma il Cittadino virtuoso veniva con un elogio pubblico ricompensato. L'
onore di recitarlo concedevasi ai parenti. Si univa l'intera samiglia. I sigli ricevevano gli ammaestramenti di
virtu in sentir lodare il proprio padre. Il popolo vi accorreva in solla. Il Magistrato vi presiedeva. Aliora
celebravasi l'uomo giusto in faccia alle sue ceneri.

(72) Filippo Amici attaccato all' Autore col vincolo della più attiva tenerezza, ha un' anima bella, sensibile, riconoscente. Egli è di quelli uomini benefici, ai quali se la sorte prodigati avesse i suoi doni, prosonder si vedrebbero le ricchezze in savore dell' indigente umanità. Sè la natura gli è stata poco savorevole nelle qualità del corpo, quelle del suo core sono eccellenti, sublimi ed ammirabili. Al nostro caro Filippo può adattarsi

quel verli noto:

Magnus Alexander corpore parvus erat.

La fua fifonomia annunzia la bontà della di lui anima. Non è fempre una regola certa per giudicar bene degli uomini; ma ella fervire ci può fovente di congettura.

(73) Errico Gavard è un giovine erudito, dotto, trattabile, e pieno d'un solido merito. Sa gustare, e sa decidere; difficilissimo vanto di chi legge molto, e giudica molto. Fautore imparziale del Poema non fi lascia trasportar dalla folla che sprezza, ne dalla moltitudine che approva. L'uomo di sentimento e di cognizione non aspetta per decidere i voti di tumulto, di partito, o di prevenzione. Preceduto dalla giustizia, guidato dall' esame, e illuminato dalla verità e dalla ragione, il saggio pronuncia sempre il suo oracolo, che forma la gloria dello scrittore, tratteggiando insieme il carattere sensato ed onesto di lui che giudica. Nel sentenziare le produzioni dello spirito, viziosa è l' estrema condescendenza, condannabile l'estremo Aristarchismo. Non v'è opera, per quanto sublime, per quanto applaudita. per quanto celebre, che non abbia i propri errori, i propri difetti, allorche si adopra nei gindizi il microscopio e il compasso. Nella guisa medesima se vogliamo noi scrupolosamente e con rigore approsondare tanti e tanti Ero; famosi nella lontananza dei secoli e per gloria e per virtu, ci comparira la bonta d'Augusto, la bonta d'un politico, che non ha più interesse a commetter delitti; vedremo quella di Vespasiano macchiata dall'avarizia e dagli omicidi; quella di Tito la conosceremo più da un motto celebre, che dalle azioni; quella degli Antonini, ancorche sublime e tenera, pure per una certa susserità di filosossa che vi si meschiava, priva la ritroveremo di quelle grazie sì dolci che la caratteriz-

zano, e per cui si gode di riconoscerla.

(74) Il Ball Arcangelo Roncioni Pisano è un Cavaliere. che all'amabilità della persona unisce i talenti e la coltura. Abbandonato a una studiosa folitudine divide lodevolmente il tempo fra l'amicizia e le scienze. Pochi al par di lui nel ceto illustre sanno porre a profitto le ore della vita, che immersa nell'ozio e nell'infingardaggine, loro si rende nojosa, e dirò quasi insopportabile. Impegnato in vantaggio dell' Autore, verso di lui conferva la piu perfetta amicizia fempre focievole, fempre affettuolo, sempre benefice, in una parola sempre uguale. L'incomoda etichetta è bandita dal suo palazzo. L'ospitalità vi accoglie con pari affabilità gli stranieri e gli amici, che si pregiano d'onestà e di dottrina. Queste nobili prerogative per lo piu conseguenza sono d'un' ottima educazione. Talora succede che per un eccesso di fiducia tutto sperino i genitori dalla buona educazione data ai propri figli, ed è sovente un grand errore il non attenderne alcun vantaggio per impunemente poteria negligentare. Quando vero fosse cio che molti dicono, che l'educazione non dia all'uomo un altro core, nè un'altra complessione, e che niente cangi nel fondo. non variando che la fola superficie, io non per questo lascero di ripetere essere all'uomo utilissima e necessaria. Un Cavaliere d'una Metropoli d'Italia persuaso, che l' educazione non influisse nè sul fisico nè sul morale. abbandonò un suo unico figlio alla propria natura, al temperamento, alla volontà, e al espriccio. Che avvenne? Assiso il figlio a mensa col padre, in un moto di collera, afferrato un coltello, lo scanno. Terribile esempio; ma istruttivo!

(75) Cosimo Mari Ciamberlano di S. M. l'Imperatrice di tutte le Russie à fornito di quei pregevoli attributi che

costituiscono una persona veramente e solidamente stima: bile. Il suo gusto sensato si manifesta in tutto ciò che so circonda. La coltura dello spirito lo rende commendabile e accetto alle società istrutte, e distinte. Egli è di quei pochi uomini che impiegano l'utile attività e il premu. roso impegno in vantaggio dell'amicizia. Il suo core è sensibile, grato, intraprendente, splendido e generoso. L'Autore conta una lunga ferie di favori, d'attenzioni e di cure, delle quali è stato verso di lui prodigo un amico sì raro e sì onesto. I viaggi hanno accresciute le di lui cognizioni, ed ampliati i fondi de' suoi talenti, ch'egli ha coltivati con successo e con lode. Avvicinandosi alle nazioni si scuotono quei pregiudizi, che si contraggono fotto i clima nativi, e fovente s'impara l' arte difficile di studiar l'uomo, e di conoscerlo. Giudicar non bisogna degli nomini come di un quadro o d' una figura in una fola occhiata, o al primo aspetto che ci si presenta. V'è un interno, v'è un core che sa d' uopo d'approfondare. Il velo della modestia copre sovente il merito, e piu spesso la maschera dell' ipocrisia nasconde la malignità, e la persidia. Non v'è che un piecolissimo numero di conoscitori, che sappia discernere, e che sia in diritto di giudicare. O prima o poi forzati dal tempo, e dall'occasioni la virtu perfetta o il vizio consumato finalmente s manifestano.

(76) Il Canonico Ubaldo Mari Accademico Fiorentino ec. fratello del nostro amatissimo Cosimo non è meno oficioso, rispettabile e colto. Ultimamente produsse la Giasoneide Poema Eroico, applicandosi ad altri generi di Poesia con una continua, lodevole, e indetessa applicazione. Se gl' indifereti Censori calcolassero la prodigiosa fatica che s'impiega da chi sorvolar tenta le piu elevate cime di Pindo, tingerebbero di fiele meno amaro le satiriche loro frecce. I Poeti esser sogliono i detrattori piu irreconciliabili de' Poeti medesimi, e quanto son piu meschini, circoscritti, e mediocri, tanto piu si addimostrano temerari, loquaci, disprezzatori, invidiosi. Bisogna freddamente fervirsi di quel fate voi, fate voi del gran Tasso, e cercar colla sublimità delle imprese, e co' novi tentativi del talento e del genio di avvilirli, di confonderli, di abimarli. Il nostro onorevol Canonico associa alla Letteratura l' amabilità del carattere, niente duro, niente aspro, niente insociabile, ma ilare, ameno, e d'una soavissima compagnia. Un uomo dotto e di riputazione s'egli è torbido, nojoso, sostenuto ed austero,

spaventa la gioventu, e le sa prendere una cattiva idea della virati, rendendogliela sospetta, quasi ella richieda una riforma troppo grande e severa, o ch'ella sia d'una pratica sastidiosa, e di soverchio difficile. Se al contrario il dotto è d'un commercio giocondo, d'una società amabile e allegra, egli diviene un' utilissima lezione per i giovani, loro infegnando che accoppiar si può alla fatica l'ilarità, e che le ferie e studiose applicazioni rinunciar non fanno ai piaceri onesti e leciti della vita. In tal guisa l'uomo di talento si cangia in un esempio che non ribuita, non scoraggisce, ma che invita ed alletta. (77) Il Dottor Cesare Studiati è un uomo di molto merito, e veramente attoccato all' Autore. Quanto basta istrutto nella Medica facoltà, non ne adotta ne i pregiudizi ne l'impostura. Egli cerca di sollevare i suoi simili, non in proporzione delle loro facoltà, ma dei loro fisici bisogni. Non affetta un linguaggio Antipodico, non porta una parrucca ottagenaria, non un mantello stoico, ma ragiona, opera ed esercita con quel facil metodo, e salutare semplicità bandita affatto dalla pragica d'alcuni nostri Esculapi. La moda oggigiorno signoreggia tutte le classi dell'uno e dell'altro felso. Fra i Filosofi alla moda, fra i Poeti alla moda, fra le cochette alia moda, fra i parrucchieri alia moda, fra i Musici alia moda, fra i nobili alia moda, e fra i mariti alla moda, ci sono ancora i medici alla moda. Ma riflettiamo che una persona alla moda poco dura, perchè le mode passano. Un uomo di merito sussiste sempre, quantunque non sia sempre acciamato, sostenuto, riconosciuto, ricompensato. Il sapere e la virtu hanno questa fortunata, e sì nota qualità, che bastano a loro stessi, sapendo e potendo brillare ed esistere senza protettori, senza partigiani, e senza Mecenati. L'esser privi di fostegno e d'appoggio, non solamente loro non nuoce, ma li conserva, li purifica, li rende persetti. O siano essi alla moda, o non lo siano, il sapere è sempre sapere, e la virtu sempre virtu.

Terefa Studiati conforte dell' amatissimo Dottor Cesare è una donna superiore al suo sesso. Adorna di penetrativa e di talento palesa col sensato ragionare un sondo non ordinario di cognizioni e di lumi. Versata in molte lingue le parla con quella franchezza, purità ed eleganza, ch' è un dono di pochi. La sua società è insuttiva e a un punto piacevole. Ma non son questi tues i suoi pregi. Onorata moglie, e indesessa ed amorosa Madre di

famiglia ne adempie i doveri con quel trasporto, che a disoner della natura è soffocato dal costume, dal comodo, dal pregiudizio, dal libertinaggio, e dalla così dannosa libertà conjugate. La sua bell'anima d'un' estrema sensibilità la rende dolce, compassionevole e interessatissima in favor dell'Autore, avendo bene spesso nelle di lui sciagure adoprati i soavi antidoti d'una consolante amicizia. Accompagnata da una fortuna poco favorevole al fianco del suo diletto sposo, tanto piu la sua anima si avvicina all'infelici. La poco buona forte perseguiterà sempre l'onore, il merito, e la modesta virtu, che non sanno osare, perché non sanno arrossire. La ssacciataggine è piu secondata, piu savorita L'adulazione piu ricevuta, piu protetta, piu inalzata. Un orologio ci nasconde le sue ruote, le sue molle, e i suoi moti, mostrandoci la fola lancetta, che insensibilmente si avanza, e giunge al termine del suo giro. Egli a persezione ci rappresenta l'immagine c'uno sfacciato adulatore, che depo d'aver fatto un lungo cammino ritorna sovente al punto me-

defimo dond'era partito. (78) Pietro Mutti è nel novero de piu antichi e de piu cari amici dell'Autore. La sua bastante coltura, e il suo animo propenso per i vantaggi dell'amicizia, lo renderanno sempre rispettabile e grato a chi valuta i benefizi e le cure della tensibilità. Le di lui buone qualità li servirono di risorsa, altorche cadde nelle mani dei Pirati. Condotto innanzi all'Imperator di Marocco seppe farsi strada nel di lui core col merito, e coll' interessante suo carattere, di modo che dallo stato d'una spaventosa schiavitu sollevato si vide presso quell' Affricano Monarca al colmo della distinzione, e della benevolenza, a cui guida nelle Corti il favore. Ciò prova che sovente con molta ingiustizia riguardiamo con occhi d'indignazione e di sprezzo certi popoli, che da noi si chiamano incolti e barbari. La prevenzione dei paesi unita all'orgoglio delle nazioni ci fa scordare che la ragione è d'ogni clima, e che giustamente si pensa in tutti i luoghi ove sono degli nomini. A mio credere noi piu tosto siam barbari, e la nostra barbarie consiste appunto in essere spaventati e sorpresi nel vedere altri popoli che ragionano o meglio, o al pari di noi. Tutti li stranieri non sono incolti, e tutti i nostri non sono civilizzati. Pur troppo noi pure si comparisce barbari agli occhi d'alcune nazioni ad onta del nostro linguaggio sì puro, della nostra elegante ricerca nelle vesti, del nostro lambiccato gusto, del nostro maguitico

vie leggi, e ad onta del nostro candidissimo volto. (79) Domenico Bartolucci fincero amico, e prossimo parente dell'Autore, ad onta di tutto ciò che sembra al-1 lontaparlo: dall'attendere all'istruttiva lettura delle Opere classiche degl'ingegni, pure in mezzo ai diporti della villa, o tra gli affari della città lodevolmente si occupa fra i Voltaire fra i Rosseau fra i Muratori fra i Racine fra i Metastasi e i Goldoni. Il suo carattere è franco e schietto, non immascherando giammai i propri sentimenti. Il suo core è buono senza quell' orpello apparente che bene spesso britia, e nulla più. Egli merita d' occupare un posto non comune fra i partigiani del Poema. Il contarne un buon numero in mezzo alle persone sincere, oneste, savie e intelligenti non è un facil vanto in un secolo, nel quale confessar conviene, che il celeste dono della poesia è nel piu umiliante discredito, e nella maggior decadenza. Il Tasso, e l'Ariosto se nati fossero ai nostri tempi non sò se avrebbero potuto aspirare a quella corona, che ad uno su destinata in Campidoglio, e all'altro concessa venne sotto il patro-

cinto d'una Corte illuminata e splendida, che vantavasi di premiare e d'onorar le Muse a somma gloria dell' Italiano Parnasso. Non senza ragione suppor possiamo, che il Tasso e l'Ariosto nacquero per il loro secolo, e che comparvero in un tempo, nel quale sembra che sossero aspettati. S'erano men solleciti a venire, giunti sorse sarebbero troppo tardi, anzi ardisco dubitare che fra moi ottenuto non avrebbero quella gloriosa ricompensa, che ad essi su destinata dai loro contemporanei. Tanto

gnifico luffo, de'nostri costumi sì colti, delle nostre sa-

asserir si potrebbe dell'immortal Metastassio.

(80) Viucenzo Salucci è un giovine erudito, sensibile, ed educato dalla cura di genitori pieni di merito e d'onestà. Interessato per i vantaggi dell'amicizia s'è dimostrato verso l'Autore benesseo e assezionato. Il suo spirito è adorno di lumi e di cognizioni, che plausibilmente lo distinguono in mezzo alle società colte ed istrutte. Le disgrazie ci manisestano il carattere delle persone che a noi sembrano unite dal vincolo dell'amicizia. Sono esse la pietra di paragone. Ma tutti gli uomini non sono insensibili e sconoscenti. Quelli d'una tal classe non deggiono irritarci a tenore di quanto scrive un saggio Autor Francese, Ne nous emportons point en voyant leur dureté, leur ingratitudine, leur injustice, leur siertè, l'amour d'enx-mèmes, et l'oubli des autres; ils sont ainsi saits, c'

oft leur nature; c'est ne pouvoir supporter que la pierre

tombe, ou que le feu s'éleve. "

(81) Stanislav de Gamerra fratello dell'Autore è un'eccezione di quella regola, che ci fa sentire e sapere, che i parenti sono i nostri maggiori nemici. Chi ne hà fatta la trista esperienza in tutta la possibile estensione, ammira la verità dell' affioma. Per altro l'uomo fensato su di ciò ragiona, e dice che ,, rien n'engage tant un esprit raisonnable à supporter tranquillement des parens le torts qu'ils ont à fon égard, que la reflexion qu'il fait sur les vices de l'humanite, L'amor fraterno essendo ra ro, ascriver si deve fra i pregi del nostro dilettissimo fratello, ai quali associa l'onestà, la temperanza, il disinteresse, e la coltura. Egli è un buon padre di famiglia. adottata non avendo la moda del secolo. Che uno eviti d'esser veduto solo con una moglie, che non è la propria, è ciò un riguardo delicato e lodevole. Il provare una certa alienazione nel ritrovarsi in società con persone la di cui fama è sospetta, ciò mi sembra giusto e prudente. Ma quale indifereta vergogna sa arrossire un uomo della propria moglie impedendoli di comparire in pubblico con lei che ha scelta per sua compagna inseparabile, che far deve la sua gioja, le sue delizie, e tutta la sua società, con lei ch'egli ama, e che sima, con lei ch'è'l suo ornamento, e il di cui spirito, merito, virtu ed unione gli sono e di vantaggio e d' onore? Perchè non comincia piu tosto ad arrossir di se stello? lo conosco la forza dell'uso, e sò fin dove egli giunga a fignoroggiare li spiriti, e in qual guisa costriuga i costumi nelle cose le pin spogliate e di ragione e di fondamento; ma pure io fento che averei il coraggio di comparire al corfo, ai festini, e al teatro con quella ch' io scegliess per mia consorte.

(82) Il Cavalier Michele Grisoni corona, e chiude la ferie di tanti rispettabilismi amici. Le prerogativa del di
lui animo gentile si son fatte vivamente sentire in accogliere e distinguere l'Autore con una costante parzialità.
Chi ha la sorte d' avicinarsi a un al degno Cavaliere, lo
ammira doviziosamente adorno delle sociali virtu. Egli
và sempre piu accrescendo le cognizioni del suo spirito
colla conversazione delle Muse. Le sue maniere son facili; il suo abbordo interessante; il suo carattere semplice
e privo assattato di quella vanità, che sparge un attillato
ridicolo sopra vanti e tanti nobili individui, che vestiti
dalla caticatura, arricciati dalla moda, e imbellettati dell'

effemminatezza camminano fopra due suonanti sacehi rossi condotti per mano dell'affettazione, e della scempiaggine.

lo che sempre gloriato mi sono di studiare i gran modelli, mi compiaccio adello d' avere immitato il divino Ariosto, che nell'ultimo Canto del suo Poema ha tramandati alla posterità i suoi patrocinatori ed amici. E'una consolante idea per la sensibile riconoscenza e per la grata amicizia il riflettere che passeranno di secolo in secolo d'età in età cinte da tutti quelli, che loro furono sì cari in vita. Questa virtuosa pompa che si presenterà ai tardi nipoti imporrà assai piu dei gradi. dei titoli e degli onori, che circondano la superbia, e che si lasciano sull' orlo del sepotoro da coloro, i anali gli possedettero col maggior trasporto e col piu orgoglioso entusiasmo. Frattanto a me non resta a riflettere, se non che buona parte della mia vita è già scorsa; nulla dunque m'inquiero su quella porzione, che ancor mi avanza. Una brillante fortuna non merita nè i travagli nè l'inquietudini ne l'umiliazioni ne le repulse che convien soffrire anche nel dubbio di possederla. Trent'anni abbatteranno questi colossi, che da noi si , vedono a forza di sollevare il capo. Tutto scomparir deve, ed io non meno che sono sì poca cosa. Il migliore di tutti i beni, se pur vi son beni fra gli uomini. è il riposo e l'oscurità in mezzo a quei piaceri soavi e legittimi autorizzati dalla religione e dalle leggi, e felicitati dall'onestà, e dalla reciproca tenerezza. Il pregiudizio non potrà scuotermi; la voce della seduzione non potrà lusingarmi; ne l'interesse deludermi; ne l'avversa sorte avvilirmi. La prudenza e la saviezza hanno pronunciato il loro voto; ciò basta. Ah sì nulla risparmiar devesi per disacerbare una ferita che minaccia di eternamente amareggiare i giorni nostri, e tanto piu quando i rimedi ci vengono dalla religione, dall'onore e dalla virtu. E'un obbligo dell'umanità, e un istinto innato quell'impulso, o quel defiderio che c'impegna a cooperare alla nostra selicità con quei mezzi che ci somministrano la provvidenza suprema, e la tenera amicizia; mezzi che secondati dai nostro Mecenate, dal nostro patrocinatore, dal nostro amoroso Padre D. Emanuele ricolmeranno di soavissimo giubbilo nel loro stato mediocre ed oscuro l'onoratezza e l'innocenza. Ciò premesso, con quella tranquillità che nasce da una coscenza pura, da un'anima onesta, da un core disingannato, ma sempre sensibile, andrò meditando, che ogni ora è

unica in se stessa, come ella è unica a nostro riguarde. Considererò che quando è interamente perita, un millione di millioni di secoli non la ricondurranno giammai. Ristetterò che i giorni i mesi e gli anni si assondano, e si perdono per sempre nell'abisso dei tempi, e che il tempo stesso sarà distrutto. Egli non è che un punto nell'immensi spazi dell'eternità, e questo punto verrà annullato. Vi sono delle leggere, e srivole circostanze del tempo, che variano, e che passano, alle quali può adattarsi il nome di mode, per esempio la grandezza, il savore, le ricchezze, la potenza, l'autorità, l'indipendenza, il piacere, e la supersiutà. Che avverrà di queste mode, allorquando il tempo medesimo sarà scomparso? E chi mai potrà lanciarsi al di là dei tempi? La virtu sola sì poco alla moda.

ERRATA Tom. I. pag. 20 stanz. 75. Caludio pag. 23. stanz. 90. pelesan pag. 126. stanz. 21. Ricco pag. 233. stanz. 55. **a**cciappa pag. 302. stanz. 42. adueguata pag. 313. stanz. 83. tutti beni pag. 349. stanz. 102. mori pag. 371. stanz. 67. i sono pag. 407. stanz. 37. patti pag. 445. stanz. 90. Mon Tom. II. pag. 6. stanz. 12. l' pprimea pag. 48. stanz. 98. Chi pag. 75. stanz. 63. sdegnaste pag. 94. stanz. 139. compagne pag. 114. stanz. 38. **fcolta** pag. 329. stanz. 71. nato

pag. 299. stanz. 61.

I Re

CORRIGE Tom. I.

Claudio palesan

Riccio

acchiappa

adeguata

tutti i beni

morì

io son

piatti

Non

Tom. II.

l'opprimes

Che

degnaste

campagne

**fciolta** 

noto

H Re F

affodar

affordar

|                                      | 49                                      |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| Tom. IV.                             | Tom. IV.                                |
| pag. 165. stanz. 99.                 | ,                                       |
| asperto                              | efperto                                 |
| pag. 208. stanz. 96.                 |                                         |
| fquarciarmi -                        | fquarciami                              |
| pag. 254. stanz. 61.                 | •                                       |
| fcorge                               | forge                                   |
| pag. 254. stanz. 62.                 | ,                                       |
| contro                               | entro                                   |
| pag. 340. stanz. 54.                 |                                         |
| fpragna                              | fpranga                                 |
| pag. 362. stanz. 142.                |                                         |
| un                                   | una                                     |
| pag. 284. stanz. 179.<br>abbandonato | al-la and a sa                          |
| pag. 62. Nota (4)                    | abbondato                               |
| Luigi della Ferda                    | Luigi della Zerda                       |
| pag. 63. Nota (4)                    | Luigi dena Zerus                        |
| Luigi Fapata                         | Luigi Zapata                            |
| Tom. V.                              | Tom. V.                                 |
| pag. 568. stanz. 2.                  |                                         |
| addestar                             | addestrar                               |
| pag. 369. stanz. 3.                  |                                         |
| mie                                  | miei                                    |
| pag. 146. stanz. 77.                 |                                         |
| Pur                                  | per .                                   |
| pag. 216. stanz. 37.                 |                                         |
| di te                                | dite                                    |
| pag. 231. stanz. 97.                 |                                         |
| umilla                               | unilla                                  |
| pag. 373. stanz. 21.                 | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |
| duolo                                | gioja                                   |

gioja

cento

La

Tom. VI.

pag. 441. stanz. 292.

pag. 7. ftanz. 18.

Tom. VI.

centro

424 pag. 24. stanz. 84. Chiamansi; Chiamanfi. pag. 47. stanz. 178. Di casa uscita Ch'esce di casa pag. 65. stanz. 250. **leggi faggi** pag. 66. stanz. 251. piazzone pazzone pag. 69. stanz. 263. giustizia giustizia pag. 88. stanz. 9. che cha pag. 89. stanz. 13. cha; ancomiaro; par che; encomiaro; per pag. 105. stanz. 77. Per Por pag. 162. stanz. 19. schiuda. **schuda** pag. 174. stanz. 67. Figuriamoci Fuguriamoci pag. 230. stanz. 93. poch' poich' pag. 232. stanz. 100. ambulatorie ambulatori pag. 330. stanz. 88. Poco Poca pag. 344. stanz. 144. ſe pag. 382, stanz. 297. bel ben pag. 393. stanz. 339. contre contro pag. 402. stanz. 376. ch' alwo ch' all' altro pag. 99. stanz. 52. ſų 🔣

pag. 108. stanz. 89. burbura burbera · pag. 145. stanz. 237. enormi Creste enorme Cresta pag. 178. stanz. 85. Vengano Vengono pag. 181. stanz. 96. elmi armi pag. 209. stanz. 7. 12 Tom. VII. pag. 28. stanz. 100. Tom. VII. dostenute fostenure pag. 58. stanz. 209. **fpecchi fpechi** pag. 65. stanz. 248. non un pag. 86. stanz. 332. fuggitivi fuggiti pag. 107. stanz. 418. penderate ponderate pag. 138. stanz. 541. una pag. 144. no. (17) (18) Giovacchino Giovacchio pag. 228. stanz. 170. ſe pag. 239. stanz. 313. fofte foste pag. 258. stanz. 389. in intorno intorno pag. 268. stanz. 428. aecanto accanto pag. 8. stanz. 19. Tirrenne Tirrene

426 pag. 277. stanz. 463. sdegnofe degnose pag. 286. stanz. 500. Caudaule Candaule pag. 287. stanz. 506. fiede fiede pag. 305. stanz. 577. tonfille tansille pag. 318. stanz. 630. Agrippina Argippina pag. 338. stanz. 708. tutti tutte pag. 349. stanz. un unz pag. 350. stanz. 755. opprosimi approstimi pag. 375. stanz. 858. amore onore